PA 3131 .B6

LIBRARY OF CONGRESS





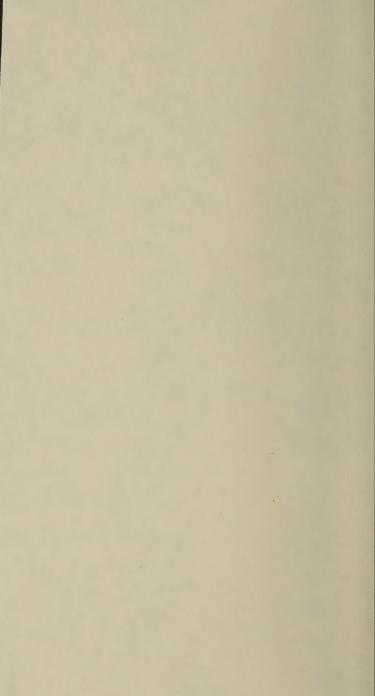

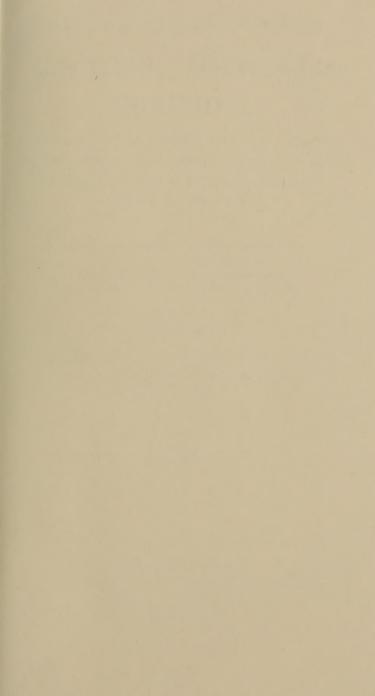



GRAECAE TRAGOEDIAE PRINCIPUM,

# AESCHYLI, SOPHOCLIS, EURIPIDIS,

NUM EA, QUAE SUPERSUNT, ET GENUINA OMNIA SINT, ET FORMA PRIMITIVA SER-VATA, AN EORUM FAMILIIS ALIQUID DEBEAT EX IIS TRIBUI.

Insunt alia Quaedam ad Crisin Tragicorum Graecorum pertinentia.

SCRIPSIT

AUGUSTUS BOECKHIUS, PROFESSOR HEIDELBERGENSIS.

HEIDELBERGAE,
Ex OFFICINA ET LIBRARIA ACADEMICA
MOHRII ET ZIMMERI.
MDCCCVIII.

PA3131 B6

> In Exchange Univ. of Virginia.

# VIRO ILLUSTRI,

## GODOFREDO HERMANNO,

PROFESSORI LIPSIENSI

CELEBERRIMO,

#### SCENICAE REI VETERUM

JUDICI LONGE PERITISSIMO,

SUMMAE VENERATIONIS TESTIFICANDAE CAUSA

HUNCCE LIBRUM

D. D. D.

AUGTOR.

# VERO HELES WHE

# CODOLREDO HERDÁNIO.

PROFESSORI EMPLEMENT

# BETHICKE THE VEREER

Constituent as hou to to a con-

AND AND THE PARTY OF THE STREET PARTY OF THE PARTY OF THE

Tannas, Saskas

SED CHO SE

# PRAEFATIO AUCTORIS.

AD GODOFREDUM HERMANNUM.

Quum Tibi munus hocce offero, praestantissime Hermanne, video Te miraturum primum, quod id Tuo nomini inscripserim ego, quem neque oculis coram videris unquam, nec per epistolas in amicorum numero habueris; deinde quaesiturum religiose, an dignum Te, an litteris utile sit propositum meum. Est igitur opusculum, ut aliena verba accommodem meae rei, si aut ex sua aut ex Tua dignitate spectetur, perexiguum: si

Mene autem graviter laturum, si veritatem pluris feceris, quam mei studium? mene indignaturum, si tantus vir non assentiatur meis commentis? Quid quod summo homini, Frid. Aug. Wolfio in immortali opere de Homero idem accidit, ut ei, cui sacrum volebat esse, non persuaderet? Nonne tanto capite tamque mihi caro consoler me?

Ac profecto quum natura sim ita timida et religiosa, quum mei mearumque rerum ita parum amans, ut nonnisi in generando, in quo gaudemus omnes, primo inventionis impetu placeant, ut adolescens mox suboles displiceat, ut tandem adultam et perfectam, non aliter ac bestiae suam prolem, nihil fere curem ac prope fastidiam; haud mirum est, si ipse minus fortasse quam alii benigne iudicem de libro hocce, neque eo, quo patres solent, coeco amore prosequar

eum. Quid multa? In schola pueri didicimus narrationem eximiam de Simonide, de quo quum quaesivisset Hiero tyrannus, quid aut quale sit deus (verba sunt Ciceronis), deliberandi sibi unum diem postulavit: quum idem ex eo postridie quaereret, biduum petivit: quum saepius duplicaret numerum dierum admiransque Hiero requireret, cur. ita faceret, Quia quanto, inquit, diutius considero, tanto mihi spes videtur obscurior inveniendi. Similiter, credo, si tempestive interrogatus forem, an dignum editione scriptum haberem, semel atque iterum et deinceps saepius postulaturus fuissem prorogationem: nunc casus manibus extorsit maturius. Quid pudeat fateri? Laudi mihi quam vitio potius duco, quod non tam mea virtute quam naturae beneficio in iuventute ad eam pervenerim temperantiam meique cognitionem,

qua nihil maius nec faustius ipsius Apollinis iudicio contingere potest mortalibus, ut mea considerare queam tamquam aliena. Itaque quod Ruhnkenius, cetera magnus vir, sed in hoc superstitiose adhaerens pristinis opinionibus, quas puer imbibisset, de Wolfii Prolegomenis dixit, notum illud, Dum lego assentior, aiebat, quum posui librum, assensio omnis illa dilabitur; hoc mihi prae timiditate accidit interdum in proprio hoc libro: nec rationes novi meae dubitationis, quae animum occupat eo vehementius, quo singula argumenta magis evanuerunt e memoria, solis manentibus generalioribus sententiis: contra recurrentibus specialibus indiciis ac testimoniis crescit persuasio. Quod ipsum meam mihi sententiam firmat rursus, quum multo deterior et desperatior res soleat esse, quando probabilior videatur elapsis his, incertior

subvenientibus: sic nescio an multa mihi tantum ideo videantur ambigua, quod in maximo quoque minime ipse mihi confidam. Fortasse hanc confessionem subabsurdam vocabunt nonnulli, qui nihil tolerant incertum, nihil sibi non exploratum putant: ii me quid velim nescire dicent. Verum mihi unus Deus ab errore videtur tutus esse; ille σοφὸς, nos sumus φιλόσοφοι: praeter quem pauca sunt divina ingenia, quaè ex speciosis quid verum sit quid falsum, primo obtutu videant; istis autem ut par est magnifica verba condonare, ita si nos, quos summissiora fari decet, clamaremus, Jacta est alea, aut, Actum est, ilicet, quid quaeso Tu de nobis censeres, Vir humanissime? Alii fortasse similiter ambigent atque ego: qui si cogitabunt, ut Cicero dicit cogitasse Simonidem, quia multa venissent in mentem acuta atque subtilia,

quid eorum esset verissimum dubitasse, eos impense rogatos velim, ne, ut idem poeta, continuo in ea re desperent omnem veritatem.

In elaboratione libri, celeberrime Hermanne, neque eloquentiam affectavi, quam habeo nullam, neque elegantias captavi non aptas ieiunis quaestionibus, sed simplici et infucata oratione usus sum, forte non ubivis sibi aequali, breviore in gravioribus, prolixiore in levibus rebus, etiam horridula passim, passim contorta: diversis enim temporibus, locis diversis, animo diversississime affecto, horis maxime subsecivis scriptus est; quin primae duae plagulae iam ineunte hyeme proximi anni excusae sunt, quod Prooemii causa moneo: reliquum opus et me et typographo occupato huc usque intermissum nunc demum repetitur. Ordinem autem rerum non casus instituit, neque hic sunt όμοῦ πάντα χρήματα: in materiae varietate multa, in contextu quamvis intricato, in magno numero rerum, quae praeter propositum ad ostentationem afferri videantur, mentem esse ratione omnia disponentem, νοῦν τὸν πάντα κοσμοῦντά, intelliget is, qui ex diversissimis unum illud colligere, et longam ac saepe interruptam demonstrationum seriem forti animo complecti didicerit: quod quum philosophiae sit fere proprium, mala fortuna in litteratoribus desideratur haud raro. Fallor aut nihil est quod sine detrimento loco moveris: plurima eorum, quae obiter addita videantur, aut dicta sunt ad nostra tuenda, aut erroribus occurrunt sive grassantibus, sive ad quos proclives hac aetate simus. At vero quum tale scriptum non uno tenore deinceps neque de industria excogitetur, sed fortuitas origines, fortuita incrementa capiat, singulae autem partes,

per se quaeque inventae et posthac in unum corpus coniunctae, museum opus referant, non illud temere conglutinatum, sed suam habens artem: in hoc genere scribendi manca quidem res et affecta potius quam perfecta putanda est; habet tamen id aliud commodum hoc, quod breviori spatio nova plura contineri possunt, quam ubi ad singula arctius connectenda multis opus est ligamentis. Postremo moneo, solere me veterum et recentiorum locos in potissimis apponere integros, quo errores evitentur tutius, quoque facilior existat laboriosa lectio.

Haec erant, quae ad Te praefanda habebam, Vir humanissime. Tu igitur iudices nunc, iudicet peritissimus quisque: ego veritatis unice studiosus non invitus cedam maiori. Quibus vero mea impugnare fuerit operae pretium, eos rogo, primum sine ira et studio agant, et hu-

maniter, non acerbe; ut ipse quos refutavi, ad solam causam intentus, non invidioso nec maligno dente carpsi, quamvis natura pronus ad irrisionem ac severa iudicia: deinde sibi caveant, ne ex una alterave particula totum iudicent opus, aut praeceptas opiniones pro argumentis opponant nostris rationibus; cuius generis adversariis ne respondebo quidem. Quodsi pauci illi, quos idoneos in hoc genere iudices merito dixeris, damnabunt plura quam probabunt, non hercle unquam posthac in huiusmodi quaestionibus deprehendes me ultra communem gustum sapientem. Quis enim, obsecro, in tanta vitae dulcedine, in tanta discendi ac docendi iucunditate, in tanto fructu ex omnis generis scriptorum lectione, ex poeseos, historiae, philosophiae, naturae studio percipiendo, fluxam aetatem consumet nugis colendis doctis quidem, etiam

acutis fortasse, sed ieiunis, vanis, futilibus? Nam equidem haud magni aestimo ingenium et virtutem, unde proba, unde vera, unde fructuosa non nascantur. Sed iam condones quaeso, quod Te diutius moratus sim, Hermanne plurimum venerande; iam enim habes omnia. Vale mihique fave. Scribebam Mannhemii, feriis Pentecostes MDCCCVIII.

#### INDEX CAPITUM.

- CAP. I. Procemium. Altior, quam vocant, critica duplex. Altera posita in diasceue investiganda. Diascene passim tentata ab histrionibus.
- CAP. II. Poetae suas ipsi fabulas refingunt.
- CAP. III. Recentiores poetae vetustiorum interpolant fabulas. Aeschyli satyrica dramata. Eius quaenam fuerit in tragoedia familia, quinam diasceuastae.
- CAP. IV. Eumenides Aeschyli iterum data. Quando primum in scena commissa sit. Diminutio chori quando lege sancita. Num mulieres Athenis tragoedias spectaverint. Utram Eumenidum habeamus editionem.
- CAP. V. De temporibus Aeschyli, inprimis de Sicula profectione. Eiusdem Σικελισμός. De chronologia dramatum suorum. Alia nonnulla de Aeschyli fabularum historia.

- CAP. VI. Chori tragici numerus quantus fuerit, inprimis in Aeschyli Agamemnone, Supplicibus, Prometheo, Septem adversus Thebas. Alia de chori oeconomia.
- CAP. VII. Explicatur chori ratio in Euripideis nonnullis tragoediis. Böttigeri commentum quoddam de mutis personis refutatum.
- CAP. VIII. Sophoclis fabulae quot fuerint. Eiusdemfamilia.
- CAP. IX. Sophoclearum fabularum tituli superstites quot.

  Quaenam maiori Sophocli tribuendae sint, e
  fragmentorum indole diiudicari nequit. Num in
  Sophoclem Plato fuerit iniquior.
- CAP. X. Satyrica dramata in Sophocleis quae, numque omnia indubitata.
- CAP. XI. Quaenam fabulae Sophoclis maioris certe sint.

  De earum temporibus quaedam. Epilogus.
- CAP. XII. Iudaei falsarii scenicis poetis versus supponunt. De interpolatione sextae Platonicae epistolae.
- CAP. XIII. Euripidis Medea drama correctum.
- CAP. XIV. In Graecis tragoediis, praesertim Euripidis, multa in spectatorum, multa in partium favorem dicuntur, multa ex temporis historia illustranda.

  In Hippolyti coronati iterata recensione tempo= rum est habita ratio. Num de Palamede simili= ter statuendum sit.

- CAP. XV. Explicantur ex historia loci quidam tragico=
  rum, et iudicantur inde aliquot fabularum tem=
  pora. De peplo Panathenaico in Ione Euripidis
  designato, et de peplo Minervae Dresdensis.
  Ouaedam de Gigantomachia.
- CAP. XVI. Feriae, quibus fabulae doceri solitae. Soe phoclis et Euripidis obitus diligentius definitus.

  Didascalica alia.
- CAP. XVII. Iphigeniae Aulidensis editio duplex; quae nunc habetur, est posterior. Ea et Alcinaeon bis commissae. Quando acta Taurica Iphigenia sit. Eius, quae superest, Aulidensis Iphigeniae auctor non est Euripides Mnesarchi.
- CAP. XVIII. Euripides minor, Iphigeniae Aulidensis editor et interpolator. Nonnulla de Rheso, et num plura Euripidis Mnesarchi sint ac fuerint spuria.
- CAP. XIX. Quid propter Ranas Aristophanis in repetita Aulidensis Iphigeniae editione novatum sit. Mia noris Euripidis editio Homericorum carminum, cuius deteguntur variae lectiones.
- CAP. XX. Sophoclem atque Euripidem, illum Aeschyff, hunc utriusque sententias et versus in suum usum vertisse. Euripides eadem dicta saepius ponit.

  Generaliora quaedam de imitationibus. In iisdem rebus diversas Euripides fabulas sequitur. Mestra negligentius elaborata in Aulidensi Iphigenia.

  Antistrophica in Heraclidis restituta.
- CAP. XXI. Phoenissarum versus ultimi spurii. Cur multae Graecorum tragoediae productae sint ultra unius actionis fines legitimos.

- CAP. XXII. Vestigia iteratae recensionis Aulidensis Iphigeniae cernuntur in variis lectionibus. Eiusmodi censurae viam monstravit Valckenarius ad Hippolytum.
- CAP. XXIII. An Baccharum Euripidis repetita editio extiterit a minore confecta, et utra sit superstes.
- CAP. XXIV. Indicia correctionis in Bacchis quae superest. Bacchae Attii. Intermiscentur metrica quaedam. Demosthehis aetate actae fabulae principum tragoediae.

### CAPUT I.

Procemium. Altior, quam vocant, critica duplex. Altera posita in diasceue investigan da. Diasceue passim tentata ab histrionibus.

Aestate anni superioris, quum a Platone, deliciis meis, cui partem certe vitæ dicare constitui, revocassem animum meum, præter alia studia coepi Euripidis lectionem aliquamdiu intermissam, repetere studiosius. Non cæcutiebam ad nævos eius, splendidos illos, sed tamen passim turpissimos: verum, si non Sophoclis perfectione, aut gravitate Aeschyli, Vi ac Robore stipati, at mira dulcedine, acumine dictionis, commovendorum affectuum facultate præcipua, ubertate ingenii corripuit me, deliniit, delectavit. delectabat inter veteres Socratem, Platonem, Aristotelem, et quotquot illorum fuerunt similes. Sic Ovidium, quo nemo Euripidi propior fuit et virtutibus et vitiis, plurimi adamarunt, non ignari, quantum absit a

Boeckh de Trag. Gr.

advocabam, quibuscum tum Berolini vivebam, Buttmannum et Heindorsium, ut meæ me arguerent sive temeritatis sive indulgentiæ; unde quid reportavi, nisi meæ suspicionis confirmationem plenissimam? Præter eos duorum maxime intelligentium virorum non nigri lapilli ceciderunt, postquam cum iis partim per epistolas, partim coram potissimas res communicavi: laudabili, opinor, more: certe commodo litterarum fieret, si nihil quidquam prius ederetur, quam principum aliquot in eo genere hominum sententias tulisset. Ita factum, ut non indignum videretur scriptum, quod publici iuris fieret. In quo si plura reperies pervulgata, agi cogites talem causam, cui plures fortasse attenturi sint artis minus periti; quibus suppeditari hæc ab oratore debent licet genuinis iudicibus non desiderata, nec tam ad cognoscendum quam ad intelligendum, quum perinde sit, quid censeant Quorum numerum si respexi, deprecari tamen eorum suffragia licebit, quamvis magna existimatione dignorum in aliis rebus. Sunt enim inter hos viri eruditionis et copiosæ et accuratae, partim elegantiores, partim umbratici, qui religione, raro invidia, et hac, si qua, inscii, ubi de celebri quopiam libro, an is genuinus sit, audierunt ambigi, eam

dubitationem neutiquam tolerandam censent. et nihil aliud nisi religionis tollunt calumniam. Fatentur ingenue se non intelligere subtiliores illas ratiocinationes: neque tamen suorum luminum hebetiorem obtutum incusant, sed criticorum inania somnia; non suæ menti offusam caliginem, sed vanitatem rerum, et, cum Hippia Sophista, visum effugientia ramenta et præsegmina sermonum. Certissima pro incertis, incerta pro certissimis habent, et modo ne superstitio obsit, ubi de aliqua re duodecim suspiciones protuleris, pariter te acute et profunde disseruisse putant, quam quum simplicem et unam sententiam succincte confirmaveris: immo doctiorem etiam illum et honestiorem putant, qui pro una opinione multas noverit, necdum omnem verecundiam ita deposuerit, ut suas cogitationes pro veris venditet. Horum alii parvam, alii nullam inexpugnabilem veritatem in criticis statuunt, sed nihilo minus eam artem, maxima ex parte crassa invitaque Minerva, plaudentibus multis exercent, aut verius, ab illa exercentur. Ab hoc ieiuno genere doctorum longe diversum alterum ingeniorum summorum, qui, dum aliis doctrinis intenti fuerunt, criticam disciplinam fere neglexerunt; itaque ubi occasio fert (et fert, ubicunque libet), suum in illam vehementissimum odium expromunt, et hac ratione arti, olim cognomine Divae celebratæ, apud imperitum populum invidiam conciliant auctoritate sua. Non mea est sententia, ut immodicis laudibus criticam prædicem, nec probantur mihi nonnulli, qui litteratores esse volunt, quum unicam gloriam in re ponunt, in qua sola peragendam vitam mihi non vitalem ducerem: immo credo, qui Divam appellaverint, parum fortasse peritos fuisse rerum divinarum, et mortalem mulierem inter deos retulisse, scilicet ut Thetidis consortio Pelei fierent: multi certe, qui templa deae supplices repetunt, eam non prout decet celebrant, nec quam venerentur, probe norunt: non illa ex syllabis et apicibus pendet, sed ubi universam potius quam decerptam forte particulam spectes, non alia tibi videbitur esse, quam altera pars doni illius divini, quod de Jovis arce a quodam Prometheo hominum gratia una cum lucidissima flamma deiectum est: quod quale sit Platonis docet Philebus. Verum hoc intelligant, quibus id ipsum munus a diis concessum est: nobis revertendum ad ea, quæ dixi ingenia. Hi incredibili prope errore metuunt, ne historiae cognitio detrimentum capiat ex studio critices, et iam Livio et Thucydidi timere incipiunt: quibus nos quidem

sublata critica timeremus magnopere. Et verendum est, qui pari iure spuria quædam Ciceronis aut Sallustii et Livium pro suppositiis putet haberi posse, ei ne confictis fraudulenter Livii fragmentis imponi queat, ac ne, propagata latius superstitione, postremo vel Annii Viterbiensis figmenta ferantur pro indubitatis. Omnino vero hi magni cetera viri non minus quam humiliores illi aera non distinguunt a lupinis; et monendi sunt, ut pareant veteri dicto, τὰ ἐαυτοῦ πράττειν, sive, ut versu utar.

Quam quisque norit artem, in ea se exerceat.

Alii sunt iudices, quos quaerimus. Eos non deterrebunt hi scrupuli, quominus novam sententiam audiant de tragoedia quamvis nota et frequentissime lectitata privatim et in scholis. Neque enim ignorant, iniquo casu seu mavis conditione in ipsis, qui quotidie tractantur, scriptoribus plurimum resedisse erroris. Argumento sunt Homerus et Cicero, et ex levioribus ipse Nepos ac Phaedrus fabularum poeta, qui singulis diebus a multis millibus ludimagistrorum decantati, exspectant adhuc censorem suum. Sed causas indagare huius neglectionis, ut leve sit, est tamen longum, nec caret invidia. Et quisnam vulgo præceptorum hoc imputaverit, quum summi critici, Bentleius, Hemsterhusius, Valckenarius, alii,

tot tantaque et praetermiserint et falso pronunciarint, quæ posteræ prolis acumen exercerent? Nam profecto nulla disciplina tantæ peccatorum multitudini obnoxia est, quantæ critica. Quocirca, si quid a nobis gravius erratum est: et est certe: veniam, ut damus, ita petimus vicissim.

Critices eius partis, quæ altior appellari solet, duo imprimis genera sunt: alterum in universis operibus aut incertum aut nullum auctoris nomen præferentibus, cui eripiat, cui vindicet, inquirit; alterum dignoscit, utrum liber, quem tractat, primitiva et genuina forma servatus, an non modo labe temporis et transscribentium oscitatione, quod est verbalis criticæ, sed emendatorum sive bonorum sive malorum opera auctus, mutilatus, immutatus varie ad nos pervenerit: utrumque tam late patet in utriusque linguae monumentis et in ipsis signis lapideis, ut dubites, utrius esse debeat maius imperium. Sed de principatu disciplinae ne dimicent; suis quæque se finibus teneat: ita humano generi utilis erit. Et nunc quidem utriusque speciei vim usumque explicare nihil attinet: tantum qualibus scriptis potissimum adhibendæ sint, indicabitur. Prior igitur eximium locum habere videtur in litterarum genere eo, quod, quum apud veteres optimis seculis circa fora,

stoas, gymnasia versatum esset, ita tamen, ut etiam chartis mandaretur, lapsis dein civitatum fortunis ex hoc publico conspectu in museorum et scholarum umbras relegatum est; ubi alius aemulatione vel ostentatione, alius fraude, exercitationis gratia alius ad clara exempla sese componerent: id quod factum in eloquentia et sapientiae studio luculento argumento demonstrant ex oratoribus Lysias, Demosthenes, Cicero, ex philosophis Xenophon, Aeschines, Cebes, Plato, quorum auctoritatem mentiti aliqui deterioris notæ libelli non sine magna veneratione ad nos transmissi sunt. Verum haec quid opus est nunc prosequi diligentius? Transeamus potius ad alteram partem, cuius arctior est cum nostro fine coniunctio. Nam omnes ingenuae nationes, ab incunabulis usque summum eruditionis fastigium carminis sermonisque amantissimæ, habere solent opera, memoria sive scriptis consignata, quæ non sepulta in thecis iacent, sed in omnium ore quasi obambulant. Haec est beata vatum poetarumque stirps, qui non in libris suis, ut alii docti, quod dicitur, vivunt: sane vitam passim non dissimilem morti aut certe tristi habitationi furiosorum illorum, qui in sepulcris degebant: sed qui defuncti in ipsa diei laetissima aura et in alma solis luce positi sunt. Sin autem

in iis terris, in quibus iam publicæ res privatæ factæ sunt, adhuc poetæ publici manserunt; quanto magis apud Græcos fuisse debent, apud quos fere pauca privata, communia plurima essent? In quorum actione et recitatione summum apud eos studium positum est, paullatim ut multa necesse sit emendata, corrupta, dempta, adiecta esse. Itaque 'in illis præcipue hoc critici munus spectatur. Sic in Homericis carminibus quantum sibi rhapsodi et diasceuastae sumpserint, nunc eruditior nemo ignorat: verum qui in epico carmine rhapsodi sunt, iidem in dramate actores habendi; nec dubium ab his pronunciata passim esse quædam a magistro non tradita; ut etiamnum videmus fieri. Atque hoc impunius licebat post obitum poetæ, si qua, quod Aeschylo contigit et Euripidi, defuncti dramata exhibebantur. Nam quis negare ausit, ubi semel in pulpito aliquid aliter, quam poeta scripserat, recitatum esset, facile id in vulgaria exempla transiisse? Paucos enim tum dramatum codices habebant: audiebantur magis quam legebantur. Quodsi tragoediæ Graecæ libraria quadam mercatura tam late propagatae essent brevi tempore, an tu credis Athenienses captivos a Siculis, hominibus et acerrimis et Atticae plebi infensissimis, aliquot versuum pretio fore

dimissos? Id quod tradit Plutarchus Ioco maxime celebrato Nic. p. 542. C. "Eviou de καί, inquit, δι' Ευριπίδην εσώθησαν. μάλιστα γάρ, ως έοικε, των έντὸς Έλλήνων έπόθησαν αὐτοῦ τὴν μοῦσαν οἱ περὶ Σικελίαν καὶ μικρὰ τῶν ἀφικομένων ἐκάστοτε δείγματα καὶ γεύματα κομιζόντων επμανθάνοντες άγαπητώς μετεδίδοσαν άλλήλοις τότε γουν φασί των σωθέντων οίκαδε συγνούς ἀσπάσασθαι τὸν Εὐριπίδην φιλοφρόνως, καὶ διηγεῖσθαι τοὺς μέν ὅτι δουλεύοντες ἀφείθησαν ενδιδάξαντες όσα τῶν εκείνου ποιημάτων εμέμνηντο, τούς δ' ότι πλανώμενοι μετά την μάχην τροφής και ύδατος μετέλαβον (τινά) των μελών ἄσαντες. ού δεῖ δέ θαυμάζειν, ότι τοῦ Καυνίου φασὶ πλοίου προςφερομένου τοῖς λιμέσιν υπό ληστρίδων διωκομένου μή μάχεσθαι (Ι. δέχεσθαι) τοπρώτον, άλλ' ἀπείργειν' εἶτα μέντοι διαπυνθανομένους εὶ γιγνώσκουσιν ἀσματα τοῦ Εὐριπίδου, φησάντων επείνων, ούτω παρείναι καὶ καταγαγείν τὸ πλοΐον. Itaque non modo in Sicilia, sed Syracusis, florentissima civitate, aut nulli aut carissimi Euripidis libri fuerunt, quos tamen desiderio appetebant, επόθησαν, adeo ut minutissima quaeque frustula, δείγματα καὶ γεύματα, non repudiarent. Cuius desiderii causa non in solo bello Atheniensium et Syracusanorum guærenda est; sed in Græcia ante Ptolemæos, Romæ vero ante

Cæsares nulla prope fuit libraria mercatura, quæ ne tum quidem floruit, sed prima cepit initia, postquam Alexandriæ et Pergami magnæ bibliothecæ congeri coeptæ sunt, ac Romæ geminum Janum spectare Horatii Epistolæ visæ I, 20, 2.

Scilicet ut prostent Sosiorum pumice mundae.

Quæ quum ita sint, quid obstat, quominus in tragoediis, quæ supersunt, vestigia interpolationis remanserint? Nempe non tanta, inquis, Græcorum socordia in præclarissimis Atticæ scenæ monumentis fuit, quæ non solum hominum, sed deorum etiam, si dicere fas est, voluptati inserviret: et multo maiorem quam nunc curam in dramatum meditatione ponere histriones oportebat, ne, quod accidit Hegelocho actori, quum pronunciaret versum Orestæ Euripidei 279. ¿z αυμάτων γάρ αύθις αὖ γαλῆν' όρω, ob leviter vitiata verba Comicorum sale perfricati, fabula fierent. V. Schol. et intpp. Accedit, ais, quod a Lycurgo oratore tempestive lex lata est, quæ triumvirorum Tragicorum dramata quasi consecraret et instar thesauri in dei templo positi habere iuberet, itaque ab omni corruptione in æternum vindicaret. Lex traditur ab Auctore vitt. X Oratt. p. 841. F. ώς χαλκάς εἰκόνας ἀναθεῖναι τῶν ποιητῶν, Αίσχύλου, Σοφοκλέους, Ευριπίδου, και τας

τραγωδίας αὐτῶν ἐν κοινῷ γραψαμένους φυλάττειν, καὶ τὸν γραμματέα τῆς πόλεως παραναγιγνώσκειν τοῖς ὑποκρινομένοις οὐκ έξεῖναι γάρ αὐτὰς ὑποκοίνεσθαι. Cf. Petit. Legg. Att. p. 68. et Gesner. ad Quintil. X, 1, 66. Haec asservata publice exemplaria esse ea, quæ teste locupletissimo Galeno in Hippocr. Epidem. III. Comm. II. T. V, p. 412. ed. Basil. Ptolemaeus Euergeta interposito pignore XV talentorum ab Atheniensibus petiit describenda, sed relicto pignore in sua bibliotheca posuit, restitutis, quos inde describi curaverat, nitidissimis codicibus. Abs quibus, ut maxime genuinis, dubium non esse censes, quin Alexandrini Grammatici suas editiones duxerint, imprimis Byzantius Aristophanes, quem Sophocli, Euripidi, Comico Aristophani operam dicasse novimus. V. Argumm. Soph. et Schol. Eurip. Orest. 709. 1037. 1287. Hippol. 172. 612. Sic fieri plane non potuisse, ut illae depravationes, si qua olim extiterint, nostra ætate superstites essent. At haec argumenta omnia vide ne pro nobis potius quam contra nos pugnent. Nam si omnes Tragicorum codices tum consensissent, quonam prætextu Atticos illos Ptolemæus ad describendum petiisset? An quod nullos haberet rex ditissimus? Immo quod meliores cupiebat iis, quibus hactenus usus erat. Cur autem

Lycurgus eam legem tulit, ne Triumvirorum fabulæ ab aliis ederentur, nisi a poetis et histrionibus paullatim vitiatæ essent? Cui rei finem is imponere voluit. Sed Lycurgus ea tandem Olympiade natus est, qua vitam reliquerunt Sophocles et Euripides, Aeschylo recentiores, Ol. XCIII, fato functus Ol. CXIII; et ante quadragesimum certe annum decretum illud vix sanxerit, hoc est, ante Ol. CIII; quo tempore ab actoribus multis iam modis interpolata esse dramata poterant. Ita tantum abest, ut institutum hoc tragoediarum integritatem servaverit, ut etiam factas pridem mutationes confirmarit, et confirmatas bona side Grammaticis tradiderit. Quid quod interpolationes, præsertim in Euripidis nobilioribus dramatis etiamnum apparent tales, quas præter histriones aliis imputare nequeas? Hoc ipsis veterum testimoniis diserte probatur. Schol. Eurip. Phoen. 271. Οἱ ὑποκριταὶ διὰ τὸ δυςέκφορον μεταπλάττουσι τὴν λέξιν. Schol. Eurip. Orest. 1572. Τούτους τοὺς τρεῖς στίχους οὺν ἀν τις συγχωρήσειεν Εὐριπίδου είναι, άλλα μαλλον των υποκριτων. Schol. Eurip. Med. 355. Οὐ γάρ τι δράσεις ] Δίδυμος μετά τοῦτον φέρει τὸ Σιγῆ δόμους εἰςβᾶσ', ἵν' ἔστρωται λέχος, καὶ μέμφεται τοῖς ύποκριταῖς ὡς ακαίρως αὐτὸν τάσσουσιν. Vs. 379. Δίδυμος σημειούται, ότι κακώς οί ύποκριταί τάσσουσιν

ἐπὶ τὸ β΄ τὸ Σιγῆ δόμους εἰσβᾶσα, καύσω ή σφάξω αὐτούς. Argum. Rhesi e Ms. Florentino ap. Valck. Diatr. p. 89. Kai er eriois δέ τῶν ἀντιγράφων έτερός τις φέρεται πρόλογος πεζός πάνυ καὶ οὐ πρέπων Εὐριπίδη, καὶ τάγα άν τινες των ύποκριτων διεσκευακότες εἶεν αὐτόν. Plutarch. T. II, p. 334. E. de Alexandro: Κωμφδοί δὲ ήσαν οί περί Λύκωνα τὸν Σκαρφέα τούτω δὲ εἰς τινα κωμωδίαν ἐιιβαλόντι στίχον αὶτητικὸν γελάσας ἔδωκε δέκα τάλαντα. Hæc Valckenarius maximam partem citavit ad Phoeniss. p. 433. qui praeeunte Piersono Verisim. p. 57 sqq. multa eiusmodi indagavit, ex quibus quaedam apponere non abs re fuerit. Ita ad Phoeniss l. c. eiici vult hos versus Medeae 379. 380. propter vss. 41. 42.

"Η θημτόν ώσω φάσγανον δι' ήπατος, Σιγῆ δόμους εἰςβᾶσ', ΐν' ἐστρωται λέχος; Alterum versum damnaverat iam Didymus: Valckenarius etiam priorem addit, genuinum Euripidis versum censens excidisse. Versum 778.

Γάμους τυράννων, οὖς προδοὺς ἡμᾶς ἔχει, consutum ab histrionibus putat e vss. 17. 578. 700; item vs. 784 sq.

Πέμψω γὰρ αὐτοὺς δῶρ' ἔχοντας ἐν χεροῖν, Νύμφη φέροντας, τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα, e vss. 940. 943. 947. 950. 971. Versus 1240. 1241.

Πάντως σφ' ἀνάγκη κατθανεῖν ἐπεὶ δὲ χρή, Ἡμεῖς κτενοῦμεν, οἵπερ ἐξεφύσαμεν,

e vss. 1062. 1063. male repetiti dicuntur. Quod legitur Troad. 755.

Mάτην δ'ἐμόχθουν καὶ κατεξάνθην πόνοις, idem est in Medea 1030. nisi quod ibi habemus ἄλλως p. μάτην. Ad hoc Valckenarius l. c. p. 308. Quandoquidem interpolatum est Medeae drama, versus illic videri posset e Troasin intersertus: sed contra deberi suspicor in Troasin histrionibus, qui loci meminerant e Medea. Versum 304.

Mηδ' ἡσυχαίαν ἀλλὰ θατέρου τρόπου, recte Piersonus repetitum dicit e vs. 808. Medeae versus 1006. 1007.

Τί σην έτρεψας έμπαλιν παρηίδα,

Koủa ἀσμένη τόνδ' ἐξ ἐμοῦ δέχει λόγον; histrionibus deberi monet apud eundem Valckenarius, cuius haec quoque addo. Plura supersunt, ait, tum in hoc dramate, tum in Hippolyto et Alcestide praesertim: sed haec pervestigaturi tamen meminerint τὸ μηδὲν ἄγαν. De Hippolyto ipse disseruit: ex Alcestide unum exemplum afferam quamquam iam Piersono p. 68. notatum. Hic est vs. 312.

"Ον καὶ προςεῖπε καὶ προςερρήθη πάλιν,

petitus ex vs. 192. Sed egregium praeceptum, Nihil nimis, minus quam debebat, servasse Phoenissarum interpres videtur, ubi variae lectionis etiam minutioris originem ab histrionum interpolatione repetit; a quibus vix cuiquam persuaserit profeetum esse, quod Phoeniss. vs. 396.

Τὰς τῶν κρατούντων ἀμαθίας φέρειν χρεών, alii habent τὰς τῶν πολιτῶν; aut quod vs. 996.

Προςηγορήσων είμι και σώσω βίον,

legitur etiam  $\pi \delta \lambda i \nu$ , ut p. 140. p. 362. coniicit. Nec multo mihi apertius est, quod p. 458. de vss. 1368. 1369. docet. Verum hoc utut est, bene rem Valckenarius perspectam habuit, etiamsi non omnia singillatim sunt extra dubitationem posita: atque ut optimum est, et tenuia haec elementa ea, quam capiunt, perspicuitate tractare, ut ex perfectis articulis perfectum corpus construatur, ita unam quandam particulam laborare et universum valere corpus, quam contra melius est. Quare nos, modo sententia, quam vindicare conamur, nobis vigeat, in rerum humanarum imbecillitate, an una et altera littera aegrotet, non magnopere curabimus.

## CAPUT II.

Poetae suas ipsi fabulas refingunt.

In praecedente disputatione actores composui rhapsodis. Hoc si quis ita intelligeret, quasi ego candem Iliadis et Sophocleae fabulae putarem rationem esse, non possem conqueri, quum mihi oestrum dierum obiiceret canicularium. Nam toto coelo distant a cantatis scripta: quod, ut multi non perspiciant, tamen ipsis flantibus etesiis nequibat latere cogitantem, nedum nunc per brumam scribentem. In nonnullis tantum rebus scenicorum poetarum conditio convenit cum priscis vatibus. Sic, ni faller, ut Homeri, ita etiam trium Tragicorum plures editiones apud veteres ferebantur: compares modo narrationes de illius εκδόσεσι πολιτικαῖς et εκ πλοίων ap. Wolf. Prolegg. in Hom. p. CLXXVII. cum sublatione codicum Atticorum, quam paullo ante protulimus. In utrisque praecipua varietatie causa est diasceue: sed quum eaedem res diversis temporibus locisque gestae esse

soleant diversae, aliter hace in epicis genuinis habet, aliter in iis, de quibus agimus, dramatum poetis. In illis emendator semper fere differt a primitivo poëta; in his rarissime: in illis casus regnat et arbitrium, in his ratio potissimum: certe major libertas est in colligendis' et expoliendis rudioribus carminibus. quam in corrigendis perfectioribus scriptis. Plurimi igitur auctorum Graecorum scripta sua, etsi edita, posthac accuratius elimaverunt: pedestri sermone scribentium pauciores, ut fortasse Plato, certe iudice Wolfio Prolegg. ad Hom. p. CLIII. qui niti videtur narratione de repertis post obitum philosophi schedis sive ceris, in quibus multifariam perscriptum Politiae principium esset. V. Panaet. et Euphorion. ap. Diog. L. III, 37. Quintilian. VIII, 6. Cic. Cat. mai. c. 5. coll. Muret. V. L. XVIII, 8. Victor. V. L. IX,5. Quamquam nescio an potius tum, quum libros de Republica elaborare coepisset, quam post editos hae scidulae exaratae fuerint. Sed in scenica poesi nihil usitatius diasceue. Egit de ea satis diligenter Casaubonus in Athen. III, 28. p. 211. ex quo pauca posui admistis nostris: ita tamen nt omnia excussa non putem. In quo mihi non succenseo magnopere: potius plura fortasse, quam necesse erat, congessisse mihi vieor. Est igitur fabula disonevasuévy sive

έπιδιεσκευασμένη, vorrecta, ut vocat Quintilianus X, 1. retractata et expolita, ut Gellius III, 3. ea, quae, quum semel iam edita esset, sive quod non stetit, sive ob aliam quamcunque causam, a poeta ita emendatur, ut quaedam abiiciantur, alia addantur, alia immutentur, idque partim in actionis conformatione, partim in elocutione, tam in totis sententiis ac scenis, quam in singulis dictionibus et verbis. Haec correctio fiebat potissimum eo consilio, ut iterum in scenam prodiret fabula: raro emendata scripto tantum edita est, ut Maricas Eupolidis; v. Casaub. in Athen. VI, 7. p. 416. et, ut videtur, Aristophanis Nubes; v. Hermann. Praef. p. XX sqq. Veteres docti utramque editionem in manibus habere solebant: nobis sive casu sive quadam providentia modo prior, modo posterior servata est: ex deperdita passim fragmenta per varios fontes ac rivulos ad nos devenerunt. Ex Euripidis tragoediis praeter eas, de quibus infra dicetur fusius, Medeam, Hippolytum, Iphigeniam Aulidensem, Bacchas, Autolyci satyrici dramatis prior editio memoratur Athenaeo X, p. 413. C. et Phrixum emendatam esse docet Schol. Aristoph. Ran. 1266. Idem colligo de Alcmaeone: nam haec fabula citatur iam Aristoph. Eqq. 1299. ubi conf. Schol. Equites autem docta est comoedia Ol. LXXXVIII,

4. v. Petiti Misc. I, 5. itaque Alemaeonis editio, quae producta est Ol. XCIII, 3, secundum vetera testimonia, ea fuit altera. Fodem argumenti genere abuti possis ad demonstrandum duplicem Euripidis Philoctetam; quippe quae tragoedia data sit Ol. LXXXVII, 1. secundum didascaliam Medeae, sed citatur iam ap. Aristoph. Acharnensium vs. 423. quae vulgo Archonte Euthymene Ol. LXXXV, 4. edita putatur esse. Sed cadit haec ratio reputanti, Acharnenses editam esse Archonte Euthydemo Ol. LXXXVIII, 3. Petito ostendente Misc. I, 5. Sophoclis plures extabant correctae fabulae: citatur Θυέστης δεύτερος, Φινεύς πρότερος, Τυρώ προτέρα, Λήμγιαι πρότεραι. V. Casaub. in Athen. VII, 4. p. 487. p. 495. p. 496. et Brunckium in collectione fragmentorum. De Aeschylo mox paullo disputabimus. Aristophanis non una huc pertinet fabula. Plutus affertur prior et posterior: noster posterior potissimum. V. Petitus Misc. I, 11, 16. Kusteri Procem, et Hemsterhusius citatis locis in Ind. v. Pluti comoedia. De Nubibus optime dixit Hermannus in praefatione sua, et eam, quae superest, ex utraque editione mixtam ostendit: prioris duo supersunt fragmenta ap. Diog. L. II, 18. ac Suid. V. πήνιον. Θεσμοφοριαζουσών superest prior editio: alterius plures habemus reliquias. Conf. Casaub.

in Athen. I, 23. p. 67. Schol, Aristoph. Plut. 159. et ibi Hemsterh. Gell. XV, 10. Moer. v. Πομφόλυγας, Clem. Alex. Paedagog. II, p. 210. Polluc. VII, 95. Schol. Plat. Ruhnk. p. 16. Pierson. ad Moer. p. 4. ex Lex. Ms. Polluc, IX, 36. Erotian, Lex. Hippocr. v. olvos av Dogulas, alios. Eiusdem Comici memoratur Aeolosicon editionis secundae in fragmentis. Pax an iterum edita sit, ambigitur. Sed et Vespae et Ranae, secundum Argumenti scriptorem bis datae, dubito vel maxime an correctae sint. Eupolidis duplex fuit Autolycus: v. Schneider. in Xenoph. Opuscc. p. 131. Valde dubia est Schleiermacheri nostri coniectura de repetita fabula Pherecratis, cui nomen 'Αγρίοις. V. versionem Platonis P. I. T. I, p. 219. Menandri duplex fabula Adelphi, Schol. Plat. Ruhnk. p. 69. duplex Epiclerus, notante Fabricio in Catalogo deperditorum comicorum: duplex Eubuli Damalis ap. Suid. et Timesithei Tragici Danaides. Emendatae sunt Archippi Amphitruo, Epicharmi "Ηβης γάμος, de quibus dixit Casaubonus: item Diphili Synoris ap. Athen. VI, p. 247. C. Alexidis Phrygius ib. X. p. 429. E. eiusdemque Demetrius ib. XIV, p. 663. C. Nonnullae fabulae una cum pristina forma nomen quoque exuerunt. Diphili Miles sive Eunuchus fuit diasceue τοῦ Αἰρησιτείχους, Athen. IX. p. 496. F. Antiphanis Butalion

diasceue των 'Αγροίκων ένός, ib. VIII, p. 358. E: ita et Menandri Andria et Perinthia, secun dum ea, quae dicit Ter. Andr. Prol. vs. q. et ibi Donata Verum, ut supra dixi rarissime δραμα διεσχευασμένον tantum editum scripto esse, ita contra affirmaverim, nullam temere fabulam a bono poeta iterum productam esse, quin prius correcta esset, nisi forte una et altera postulante populo, quod Ranis Aristophanis videtur contigisse. Nam, ut nihil dicam de studio emendandi, Graecae aures aliquid semper appetebant novi: et si quis denuo de praemio dimicare publice volebat, nova afferre debebat, ne res iudicata iterum iudicaretur. At quid commoror in hoc, quam ipse Aristophanes impostoris nomine notet eum, qui eadem plus semel producat? Ita enim ille in parabasi ad populum Nub. 541.

Κάγὰ μέν τοιούτος ἀνηρ ῶν ποιητής οὐ

Οὐδ' ύμᾶς ζητῶ 'ξαπατᾶν, δὶς καὶ τρὶς ταὐτ' εἰςάγων.

Hoc facinus mali tantum poetae perpetrasse videntur, et ita quidem, ut correctionem simularent, quando iterato producere fabulam vellent: a qua fraude Aristophanes et optimus quisque abhorrebat. Etiamsi autem drama quoddam superstes novimus bis editum atque adeo correctum esse, summa opus est cautio-

ne in vestigiis perscrutandis: potest enim genuina et integra forma servatum esse: neque tamen secure in vulgata opinione acquiescendum, sed, quae omnis critices natura est, perpetua dubitationum et cautelarum series nectenda erit: sic veritatem, nisi plane assequemur, at certe spectare nobis e longinquo licebit.

# CAPUT III.

Recentiores poetae vetustiorum interpolant fabulas. Aeschyli satyrica dramata. Eius quaenam fuerit in tragoedia familia, quinam diasceuastae.

Consuetudo dramata retractandi non apud veteres unice haesit, sed nostris quoque temporibus poetae, quas olim fabulas fecissent, quando progressu aetatis artisque incremento minus placebant, fecere novas, in eo non exempla antiquorum, sed naturam suamque indolem et iudicium secuti. Verum alius etiam mos nuper in Germania invalescere coepit non modo sua, sed aliorum dramata interpolata edendi, praesertim translata ex aliis populis; in quo genere princeps fuit Frid. Schillerus, cuius inter fabulas habentur

alienae quaedam. Et in collectione quidem operum eius nihil in titulis voluminum monetur, unde ductae sint, sed tantum in singularum fabularum inscriptione: ita ut, deletis forte his dramatum singulorum inscriptionibus, post multa aeva, ubi quale Graecae et Romanae, simile nostrae litterae naufragium passae essent, nemo scire posset, has non proprias Schilleri, sed interpolatas esse. Quin etiam nunc nonnulli non de Shakspearii Machetho, nec de Racinii Phaedra, sed de Schilleri loquuntur, propterea quod correcta dramata clariora sunt in his terris: contra Iphigeniam Aulidensem et Phoenissas, Euripidis omnes, haud Schilleri, appellare solemus, quod vernaculae fabulae Graecarum non aequant celebritatem. Eodem modo Latini tragici in transferendis Graecis, eodem comici versati sunt: quos utrosque non simpliciter vertisse, sed demisse et addidisse multa, cognitum habemus tum ex deperditis, Ennio, Attio, similibus, tum exemplis Plauti et nobilissimis Terentii. Idem in Graecis ab ipsis Graecis potest factum esse: multo tum maior negligentía fuit in editionibus tragicorum curandis, quam nunc in poetarum nonnullorum operibus colligendis; et ante Aristotelem nullus fere in Graecia critices usus fuit: nec dubitari potest, ut Shakspea-

rium, ita eius sodalem Aeschylum frequentissime correctum esse propter populi gratiam et ingenium omnium excellentissimum, sed antiquitatis, ut censebant, rubigine obsitum et grandiloquentia nimis elatum. Omnes quidem etiam Aristophanis aetate libentes Aeschylum audiebant, quod satis apparet ex Aristoph. Nub. 1368 sqq. et de recentioribus ex parte non immerito censere Böttigerus videtur Prolus. de Med. p. 11, nihil nisi Triumvirorum dramatainterpolasse eos suoque tempori accommodasse: unde variae corruptelae originem poterant ducere. Sed ut poetae a Jove, deorum principe, ita nos ab Aeschylo, tragicorum Jove, huius rei investigandae capiamus initium. Eo igitur defuncto commissae eius fabulae sunt, idque fiebat ex publico decreto; unde ap. Aristoph. Ran. 892. praedicat Aeschylus:

Ότιὴ ποίησις οὐχὶ συντέθνηκέ μοι.

ubi Schol. Ἐπεὶ τὰ Αἰσχύλου ἐψηφίσαντο διδάσκειν. Vit. Aeschyl. ᾿Αθηναῖοι δὲ τοσοῦτον ἢγάπησαν Αἰσχύλον, ὡς ψηφίσασθαι μετὰ βάνατον αὐτοῦ, τὸν βουλόμενον διδάσκειν
τὰ Αἰσχύλου, χουσὸν λαμβάνειν. Quintilian.
Χ, 1,66. Tragoedias primus in lucem Aeschylus protulit, sublimis et gravis et grandiloquus,
saepe usque ad vitium, sed rudis in plerisque et
incompositus: propter quod correctas eius fabulus in certamen deferre posterioribus poetis

Athenienses permisere, suntque eo modo multi coronati. Firmat Vit. Aeschyl. extr. Οὐκ ὀλίγας δέ καὶ μετά την τελευτην νίκας άπηγέγ-2ατο. Philostrat. Vit. Apollon. VI, p. 258. "Οθεν 'Αθηναΐοι πατέρα μέν τῆς τραγωδίας αὐτὸν ἡγοῦντο, ἐκάλουν δὲ καὶ τεθνεῶτα εἰς Διονύσια τὰ γὰρ τοῦ Αἰσχύλου ψηφισαμένων ανεδιδάσκετο καὶ ένίκα έκ καινης. De solo tãmen hoc Aeschylo traditur; sed idem infra videbimus in Euripide. Nec contrarium hoc est legi Lycurgeae, de qua modo dicebam: valebat enim decretum de agendis Aeschyli fabulis ante eam perlatam, ut iam explicuit se Petitus Legg. Attic. p. 69. Haec quum ita essent, facile aliquid ex correctis illis publica auctoritate fabulis in Atheniensis civitatis exemplária veniebat, quae postquam Alexandrina facta erant, nostrorum fons et origo fuerunt. Sic in hoc fortasse poeta quaedam eius critices, quae in Homero est tam feliciter versata, species et umbra esse debet: modo tantum in eo proficere liceret. Accedit, quod de dramatum Aeschyleorum numero iam inter veteres non constabat, quos secutus Suidas XC, Auctor vitae Aeschyli LXX. et satyrica, ut ait, ἀμφὶ τὰ πέντε ponit. Cf. Intpp. ad Catalog. Quod utitur praepositione à upi, satis illud, quod volo, demonstrat: ceteroquin numerus satyricorum falsus sit necesse est, ut

facile assentiar Casaubono de poes. satyr. I, 5. p. 166. legenti δεκαπέντε. Huc referenda Κήουκες, Κίρηη, Κεραύων, Λέων, Πρωτεύς. Proteus quidem Athen. IX, p. 394. A. dicitur τραγικός: sed fidenter repone, έν τῷ Σατυρικῷ Πρωτεί: eius autem argumentum non petitum est ex Dionysiaco cyclo, ut Stanleius ad Catalogum putat, quod Bacchum primus omnium Proteus Aegyptiorum rex hospitio exceperit, sed ex Odysseae quarto, ubi est Menelai cum Proteo contentio; quapropter Orestiae additum est. Recte etiam Casaubonus p. 166. Sisyphum Transfugam, et p. 169. Prometheum Igniferum satyrica putat esse, alterum propterea quod quarto loco positus est in didascalia Argum. Aeschyl. Pers. quae suspicio firmatur egregie fragmento, de quo dixerunt Vossius myth. Br. T. II, p. 249. et Schützius ad Prom. vinct. vs. 367. Porro huc pertinere videtur Amymone, quod ex argumento est animadversum; non autem, ut nonnulli putant, Glaucus Potniensis, ex qua, ut tragica fabula, in Ranis Aristophanes refert notissimum versum; and the second of the

Έφ' ἄρματος γὰρ ἄρμα καὶ νεκρῷ νεκρός: sed quoniam Schol. Theocr. IV, 62. citat Γλανκὸν Σατυρικὸν, satyricum est Glaucus Πόντιος; id quod ex utriusque argumento amicus olim demonstrabit. Xantrias Aeschyli olim existimabamus satyricam fuisse fabulam: tragoediae convenire nomen non videbatur, sed satyricis sannis; nec illud deiiciebat hac me sententia, quod in satyricis chorus Satyris constabat: nempe necesse non erat, ut quae mulieres Xantriae vocantur, eae chorum agerent, licet alias a choro titulus dramatum sumatur: tamen nunc tragicum argumentum fuisse plane novi. Ni fallor, repraesentabatur tristis eversio Minyeiae domus: solae enim Thebis Minyeides Bacchica

Intempestiva turbantes festa Minerva Aut ducunt lanas aut stamina pollice versant, Aut haerent telae, famulasque laboribus urgent,

Ovid. Metam. IV, 33. Certe ex Bacchieis est; nam Schol. Aeschyl. Eumen. 26. dicit: Νῦν φησὶν ἐν Παρνασσῷ εἶναι τὰ κατὰ Πενθέα, ἐν δὲ ταῖς Ξαντρίαις ἐν Κιθαιρῶνι: unde idem collegit Stanleius l. c. quem autem inde Pollux X, 26. habet,

Κάμαπες πεύκης οἱ πυφίφλεκτοι,, is anapaesticus apte comparari potest Ovidianis ib. vs. 402.

Tecta repente quati pinguesque ardere videntur Lampades, et rutilis collucere ignibus aedes.

Et optimum omnium est ap. Suid. v. ὀκτώπουν. Έν δὲ ταῖς Αἰχύλου Ξαντρίαις ἡ Λύσσα ἐπι-, Θειάζουσα ταῖς Βάκχαις φησίν

#### Έν ποδών ἀνω

Υπέρχεται σπαραγμός εἰς ἀκρον κάρα, Κέντημα γλώσσης, σκορπίου βέλος λέγω. In quo una exemplo Aeschylus fuit Euripidi, Lyssan in Furente Hercule inducenti. minus postremo Baccho convenit illa Juno stipem colligens, nimirum Baccho infensissima, de qua v. Valck. Diatr. p. 11. B. Sed Argivi saltem drama satyricum est. Hesych. Έμμέλεια, είδος ὀρχήσεως καὶ Πλάτων ἐπαινεῖ την δρχησιν καὶ φησίν, η ἀπὸ τοῦ μέλους ἀνομάσθη, ή ἀπὸ τοῦ πρὸς τὰ μέλη γίγνεσθαι. Τραγική δὲ ὄρχησις. 'Αργείοις (ita recte Meursius) δέ Αἰσχύλος ἀντὶ τοῦ σατυρική, ή ἐστι σίzivvis. Argumentum non dubito quin idem sit, quod in Sophoclis 'Αχαιών συλλόγω, modo huc pertineat, quod est ap. Athen. I, p. 17: C. Αἰσχύλος οὖν ἀπρεπῶς που παράγει μεθύοντας τοὺς Ελληνας, ὡς καὶ τὰς ἀμίδας ἀλλήλοις περικαταγνύναι. λέγει γοῦν'

"Οδ' ἐστὶν, ὅς ποτ' ἀμφ' εμολ βέλος Γελωτοποιὸν, τὴν κάκοσμον οὐράνην "Εμριψεν οὐδ' ἤμαρτε' περὶ δ' εμῷ κάρᾳ πληγεῖσ' ἐναυάγησεν ὀστρακουμένη,

Χωρίς μυρηρών τευχέων πνέουσ' εμοί. Ubi statim subiiciuntur eadem prope ex Sophoclis 'Αχαιών συλλόγφ satyrico petita: de quo infra dicetur. Habet inde Eustath. ad Odyss. P, p. 642. 40. Ut ex Argivis esse cre-

dam, facit imprimis simillimum illud indidem ductum ap. Harpocration. v.  $\chi \lambda \hat{\eta} \delta \sigma \varsigma$ ,

Καὶ παλτὰ κάγκυλητὰ καὶ χλῆδον βαλών, qui versus in eadem regione videtur positus fuisse; nec audiendus Pollux II, 224. eodem respiciens: καὶ ἡ τραγωδία, inquit, τὴν ἀμίδα οὐράνην ἐκάλεσεν; voluit is drama satyricum.

Verum de his rebus non est, quod altius inquiramus, quum talem, qualem pauci veterum, sospitatorem, in quem omnium oculi conversi sunt, mox, ut speramus, Aeschylus habiturus sit. Nunc quoniam multi, Quintiliano teste, interpolatores Aeschyleorum dramatum coronati sunt, quinam ii fuerint, indagare propositum est: in quibus fortasse unus et alter fuit tragico huic genere non coniunctus; sed ii potissimum videntur in censum venire, ad quos ea poemata quodam veluti hereditario iure pertinebant, eius filii et nepotes aliique propinqui, quos affectasse patriarum correctionem fabularum, quibusque mandasse prae aliis magistratus verisimile est. Hi maxime sunt οἱ περὶ Αἰσχύλον, quibuscum certasse Sophocles dicitur ap. Schol, Aristoph. Ran. 72. nam male Scriptor vitae Sophoclis solum nominat Aeschylum. Filios eius novimus duos, Bionem tragicum ap. Suid. et Euphorionem, quibus forsan superstes pater, quum in Sicilia habitaret, edendas Athenis fabulas dedit: certe defuncti patris hic correctas commisit. Suidas: Εὐφορίων, νίὸς Αἰσχύλου τοῦ τραγικοῦ, 'Αθηνάῖος, τραγικὸς καὶ αὐτός. ός καὶ τοῖς τοῦ πατρὸς Αἰσχύλου, οἶς μήπω ην επιδειξάμενος, τετράκις ενίκησεν. Exemplo, credo, est hoc ap. Byzantium Aristophanem Argum. Eurip. Medeae: Ἐδιδάχθη ἐπὶ Πυθοδώρου 'Αρχοντος κατά την πζ' 'Ολυμπιάδα. Πρῶτος Εὐφορίων, δεύτερος Σοφοκλῆς, τρίτος Εὐριπίδης etc. Porro huc pertinent Philocles Philopeithis ex Aeschyli sorore filius, ap. Suid., non nobilissimus poeta, qui tamen Sophoolem vicit Oedipum Regem docentem sec. Argum. Oed. T. indignante Aristide T. II. p. 422. et huius item filius Morsimus, tragicus deterrimus, de quo vide modo Fabricii Catalogum Bibl. Gr. T. II, p. 311. ed. Harles. Idem p. 310. Melanthium, hominem aeque vilem, fratrem Morsimi vocat ex Aristoph. Pac. 804. sqq. licet Scholiastes aliter intelligat, suam tamen ipse ignorantiam fatens: et mihi quoque Comici locum consideranti Fabricii opinio maxime videtur probabilis. Sequitur Astydamas Morsimi filius, tragicus celeberrimus sed superbus, v. Suid. v. σαυτὸν ἐπαινεῖς et Zenob. V, 100. qui primum docuit Ol. XCV, 2. sec. Marmor Parium No. 58. No. 72. Diodor. XIV, p. 420. et inde Scaligerum in Olympiadum

descriptione. CCXL tragoedias scripsisse, quindecies vicisse dicitur ap. Suid. et praecipue quidem Ol. CI, 4. ut est in Marm. Par. De eo Diog. L. II, 43. Καὶ ᾿Αστυδάμαντα πρώτον των περί Αισχύλον ετίμησαν είκονι χαλκη: ubi Menagius: Οἱ περὶ Αἰσγύλον sunt Aeschyli sectatores, Aeschylus plurimis est tragicorum princeps. Eius autem scribendi genus generosum et sublime secutum fuisse Astydamantem verosimile est, quam Morsimi filius esset filii Philoclis, qui sororis Aeschyli filius erat, ut dictum supra. Ergo non solum genus scribendi Aeschyleum expressisse, sed et fabulas eius novas fecisse Astydamantem, dum licebat, existimo. Hoc tandem prognati Philocles et Astrdamas minores, de quibus praeter Suidam haec habet Schol. Aristoph. Av. 282. 'Eoti δέ Φιλοκλής τραγωδίας (male κωμωδίας vulgo: v. Kuster. ad Suid.) ποιητής, καὶ Φιλοπείθους νίὸς έξ Αἰσχύλου ἀδελφῆς. ὅσοι δὲ Αλμίωνος αὐτὸν φασίν, ἐπιθετικῶς λέγουσι διὰ τὸ πικρον είναι άλμη γαρ ή πικρία. γεγόνασι δέ Φιλοκλεῖς δύο, τραγωδιών ποιηταί, εἶς μέν ὁ Φιλοπείθους (vulgo Φιλοκλέους) ἀπόγονος ἐκείνου μέν γὰρ ἦν (erat γὰρ ᾿Αρης) Μόρσιμος, ἐκ τούτου δε Φιλοκλης καὶ έτερος 'Αστυδάμας (hoc nomen addendum) ὁ κατά την αὐτην ηλικίαν περιπεπτωχώς τῷ νεωτέρφ Φιλοχλεῖ. Etiam hi videntur Aeschyleae sectae adnumerandi;

emendatas eius fabulas num produxerint ignoro: ex omnibus autem huius tragici interpolationibus numquid in nostris exemplaribus supersit, de eo dubitemus, donec aliquis persuadeat facto periculo. Haec de Graecis. Romani autem Latinas fabulas interpolarunt rarius: sin autem factum erat, facile interpolatoris nomine correctae illae ferebantur. Unum novi exemplum de Plautinis comoediis ap, Gell. III, 3. Non tamen dubium est, quin ista et quae scripta a Plauto non videntur et nomini eius adiiciuntur, veterum poetarum fuerint et ab eo retractatae expolitaeque sint, ac propterea recipiant stilum Plautinum. Attamen pro Plautinis habebantur vulgo iam aetate Ael. Stilonis ac Ter. Varronis; quin ipse comicus Terentius in prologo Adelph. vs. 7. Commorientes, et in prolog. Eunuch. vs. 26. Colacem Plauti vocat, cui tamen et has Varro abiudicabat: quae res demonstrat, quam brevi tempore dramata a primitivo auctore transeant ad nomen correctoris.

### CAPUT IV.

Eumenides Aeschyli iterum data. Quando primum in scena commissa sit. Diminutio chori quando lege sancita. Num mulieres Athenis tragoedias spectaverint. Utram Eumenidum habeamus editionem.

Indaganti mihi, num in iis, quae supersunt, Aeschyli tragoediis ulla sit, quam repetito productam dicere possim, oblata est Eumenides fabula: de qua quid invenerim, ordine exponam: et spero effecturum me, ut primum Athenis ab ipso, posthac ibidem ab alio credatur docta esse. Acta est Aeschyli tetralogia Orestia (Aristoph. Ran. 1155. et ibi Schol.), Agamemno, Choephori, Eumenides, Proteus satyrica, Philocle Archonte Ol. LXXX, 2. Veteres didascaliae Argum. Agam. Ἐδιδάχθη τὸ δράμα ἐπὶ "Αρχοντος Φιλοκλέους, 'Ολυμπιάδι εἰκοστή ὀγδόη (voluit ὀγδοηκοστή) ἔτει δευτέρω. πρῶτος Αἰσχύλος 'Αγαμέμνονι, Χοηφόροις, Εύμενίσι, Πρωτεί σατυρικώ. Hinc Scaliger in Olymp. descript. Cf. Casaub. de satyr. poes. I, 5. p. 172. Petit. Legg. Att. p. 67. Primus fuit

Aeschylus, aiunt; hoc ne intelligas, primus commisit; est potius, vicit, primas retulit, πρωτεῖα ἔλαβεν. Aelian. V. H. II, 8. 'Αντηγωνίσαντο άλλήλοις Ξενοκλής και Εύριπίδης και πρώτός γε ήν Ξενοκλής, όςτις ποτέ οὖτός ἐστιν, Οιδίποδι καὶ Λυκάονι καὶ Βάκχαις καὶ 'Αθάμαντι σατυρικώ τούτου δεύτερος Εὐριπίδης ήν Αλεξάνδρο και Παλαμήδει και Τρωάσι και Σισύφφ σατυρικώ. γελοῖον δέ, οὐ γάρ; Εὐριπίδην μέν ήττασθαι, Ξενοκλέα δέ νικαν, καὶ ταῦτα τοιούτοις δράμασιν. Vicit Hippolytus, quae superest, Euripidis: de ea Argum.: Ἐδιδάχθη ἐπὶ `Αμείνονος "Αρχοντος 'Ολυμπιάδι πζ' ἔτει δ'. πρώτος Εὐριπίδης, δεύτερος Ἰοφών, τρίτος 'Ιων. Argum. Aristoph. Ran. Φιλωνίδης έπεγράφη καὶ ἐνίκα, Φρύνιχος δεύτερος Μούσαις, Πλάτων τρίτος Κλεοφώντι. Argum. Eqq. Πρώτος ενίκα ('Αριστοφάνης), δεύτερος Κρατίνος Σατύροις, τρίτος 'Αριστομένης 'Ολοφύροις. Αrgum. Vesp. Καὶ ἐνίκα πρῶτος Φιλωνίδης προάγων, Γλαύκων Πρέςβεσι τρίτος. Ita, qui didascalias perreptare velit, omnibus locis reperiet: minus usitatum est, quod δευτερεῖα victoriam vocat Auctor Argum. VI. Nub. Ari-\* stoph. p. 7. ed. Herm. τριτεῖα ignobilia, quae et Sophocles numquam accepit teste vitae Auctore, licet δευτερεῖα aliquoties, cuius rei exemplum habes Argum. Eurip. Med. Verum haec sunt nota et a plurimis recte intellecta, ut

a Barnesio Vit. Eurip. p. 25. ed. Beck. Barthelemio Anachars. T. VII. p. 251. Bip. etc. Nune modo demonstrare possim, Eumenidas semel in scena non stetisse, iam concedendum erit, bis editam esse. Auctor vitae Aeschyli: Tivêç δέ φασιν εν τῆ επιδείξει τῶν Εὐμενίδων σποράδην είςαγαγόντα τὸν χορὸν τοσοῦτον ἐκπλῆξαι τὸν δημον, ώςτε τὰ μὲν νήπια ἐκψύξαι, τὰ δέ έμβουα εξαμβλωθηναι: eareque dicit in Siciliam profectum. Simile narrat Pollux IV, 15. Τὸ δὲ παλαιὸν ὁ τραγικὸς χορὸς πεντήκοντα ησαν άχρι των Εύμενίδων Αἰσχύλου· πρὸς δὲ τὸν ὄχλον αὐτῶν τού πλήθους ἐκπτοηθέντων συνέστειλεν δ νόμος εἰς ἐλάττω ἀριθμὸν τὸν χορόν. Tum quum fierent haec, non potest fabula stetisse: ergo, sint modo vera illa, necesse est iterum producta sit. Et plures sunt iique egregii viri, qui nugas hic a grammaticis narrari non modo sibi sed aliis persuaserint: tamen magis opinionibus suis, quam argumentis testimonia infirmant; nulla est obiectio, vicisse Aeschylum quum doceret Eumenidas: nam altera vice stetisse, altera potest cecidisse: graviora opposuit Böttigerus libro vernacula scripto, de furiarum persona p. 3. sed ne is quidem talia, quae fidem veterum infringant. Nam et falso commentus est mulieres Athenis tragoedias non spectasse, quod qui credere nolet, adeat is Platonem nostrum

Gorg. p. 502. D. ubi tragoediam vocat δητορικήν τινα πρός δημον τοιούτον οίον παίδων τε όμοῦ καὶ γυναικών καὶ ἀνδρών καὶ δούλων καὶ έλευθέρων, ac praeterea Legg. II, p. 658. D. VII, p. 817. C. quibus locis omnis ista ratio explóditur: et comparationibus utitur talibus, quibus, ut diversissima conferre solet ingeniosissime, non omnes non diffisuri fuerint; neutiquam fidem ea narratio superat, dum reputes, non metu solo spectatarum e longinquo furiarum, sed facto inde tumultu atque hominum compressione accidisse tam funesta, quemadmodum et his temporibus theatrorum incendio exorto fieri videmus. Inde est illud ap. Suid. v. Αἰσχύλος: Φυγὰν δέ ἐπὶ Σιπελίαν διὰ τὸ πεσεῖν τὰ ἴκρια ἐπιδεικνυμένου αὐτοῦ: quae verba non significant, quod putabat Jos. Scaliger et Stanleius ad Aeschyl. T. II, p. 711. victoria eum excidisse, quamquam et hoc factum contra Barnes. vit. Eurip. p. 25. contendo, sed cecidisse tabulata caveae. Suidas de Pratina: Ἐπιδειχννμένου δὲ τούτου συνέβη τὰ ἴκρια, ἐφ' ὧν έστήκεσαν οί θεαταί, πεσείν, και έκ τούτου θέατρον οικοδομήθη 'Αθηναίοις (l. 'Αθήνησιν). Ad hoc cf. Schol. Aristoph. Thesm. 402. Hesych. et Suid. v. izpia. Factum pono circiter Ol. LXX. cum Böttigero Prolus, de quat. aetat. rei scen. quod ex Suida fit verisimile: sed etiam posthac tabulata in theatro fuerunt auctore

Aristoph. I. c. Quibus accedit hoc. Aeschylum novimus reum factum impietatis ex Aelian. V. H. V, 19. id quod Musgravius in utilissima collectione sed parum accurata, Chronol. scenic. p. 6. T. III. ed. Eurip. Lips. refert ad idem tempus, quo propter Eumenidas in odium populi incurrit: quin ob hanc ipsam fabulam putat susceptam esse eam accusationem. Sane qui Atheniensium pronos ad lites movendas animos cognorit, Eumenidas hoc nomine accusari a quopiam potuisse non negabit; et fortasse ab hac impietatis actione non differunt ea, quae proferuntur ab Aristot. Eth. Nicom. III, 2. Eustratio ad h. l. et Clem. Alex. Stromm. II, p. 387. coll. Meurs. Eleusin. c. XX.: multis saepe capitibus causae constiterunt, ut similis Socratis secundum Xenoph. Mem. I, 1, 2. et Platonis Apologiam: alii ob aliud intentam Aeschylo litem dicunt; ii falluntur, qui conciliari ea non posse arbitrantur: et quis nescit, quam acerbe theatri violatam libertatem ulcisci soliti sint, vel ex nobili illa Phrynicho imposita multa? His igitur perpensis, quum conveniant omnia, quo fides habeatur grammaticis, semel Eumenidas non stetisse persuasum habeo. Itaque edita bis est: et vicit quidem Ol. LXXX, 2.: quaerendum iam, quando exacta sit. Quum caderet, primum docta est: tum enim Aeschylus Athenis habitabat; at post Ol. LXXX, 2.

dudum fuit in Sicilia: huc enim, si ulla scriptoribus est fides, ante Ol. LXXVIII, 2. concessit, quod demonstrabo capite sequenti. Jam nonnulli teste Auctore vitae Aeschylum post Eumenidas infelici successu actam venisse in Siciliam narrabant: Ἐλθών τοίνυν (post Eumenidum casum) Σικελίαν Ίέρωνος τότε την Αίτνην ατίζοντος, et quae addit. Verum idem paullo ante: ᾿Απῆρε δέ, inquit, εἰς Ἱέρωνα τὸν Σικελίας τύραννον, κατά τινάς μέν ώς ύπὸ 'Αθηναίων κατασπουδασθείς και ήσσηθείς νέφ όντι τῷ Σοφοκλεῖ, κ. τ. λ. Accedit Plutarchus Cimon. p. 483. F. Νικήσαντος τοῦ Σοφοκλέους λέγεται τὸν Αἰσχύλον περιπαθη γενόμενον καὶ βαρέως ἐνεγκόντα χρόνον οὐ πολύν 'Αθήνησι διάγειν, είτ' οίχεσθαι δι' όργην είς Σικελίαν. Sophoclis victoria significatur, quae contigit Ol. LXXVII, 4. de quo infra. Conciliatur utraque discrepans opinio, ubi ipsa Eumenidum commissione victum Aeschylum statuas: quem, ut acrioris ingenii virum, non dissimile veri est hoc aegre tulisse, in summa praesertim, quae tum fuit secundum Plutarchum, populi contentione. Dicas hac via diversissima posse conciliari: ut, quod post adversum cum Simonide certamen dicatur Aeschylus Athenas reliquisse, potuisse me pari iure cum Eumenidum editione componere, si ex re mea fuisset, eam ut Ol. LXXIII, 1. assignarem,

et ni sic apertus foret error. Ego vero tantum abest, ut in meum, quae dixi, commodum vertere velim, ut etiam aliter esse posse largiar, licet maximam probabilitatem ea sententia habeat. Quae si vera est, Eumenides acta primum Ol. LXXVII, 4.: sin minus, certe ante poetae peregrinationem. Simul evincitur his rationibus, haud demum Ol. LXXX, 2. lege cautum fuisse, ne chorus esset ultra quinquaginta homines, quod suo tum iure putabat Petitus Legg. Att. p. 66. sed factum id aliquot ante annis. Jam autem semel quum displicuerit fabula, iterata editio retractata fuerit necesse est: certe chorus diminutus est: nec dubium quin et alia poeta novaverit; atque etsi tum in Sicilia fuit, (nisi redierit, de quo nihil proditum,) tamen et emendare ipse et emendatam transmittere Athenas potuit, ubi ederetur ab amico, aut, quod cap. III. conieci, a cognato, ut passim factum esse Aristophanis Daetalenses ostendunt: dudum Athenienses, apud quos post obitum summo in honore esset, poterant rediisse in gratiam; neque enim erant eorum diuturnae irae: hodie trucidant Socratem, venerantur perendie. Nunc indagemus, utra supersit editio. In Agamemnone Aeschyli chorus fuit personarum XV, teste Schol. Aristoph. Eqq. 586. Συνεστήκει δε ό μεν κωμικός (χυρός) εξ ανδρών ήδη καί

γυναικών, όμου δέ καὶ έκ παίδων κδ', ώς καὶ ,ούτος ἀπηρίθμησεν εν Όρνίσιν, ἄρρενας μεν όρνις ιβ', θηλείας δέ τοσαύτας όδε τραγικός ιε', ώς Αἰσχύλος Αγαμέμνονι. Ad haec Petitus l. c. Neque idem tamen numerus usurpatus postea ab eodem Aeschylo in constituendo choro: (quippe in Eumenidibus maiorem fuisse:) Agamemnonem autem, inquit, in scenam produxit Aeschylus ante Eumenidas, quamquam eodem anno. Quid istuc est? Nempe scriptor putabat non uno eodemque die tetralogiam Orestiam peractam esse, sed diebus pluribus, immo diversis anni temporibus, quod licet etiam Lessingius, vir immortalis, videatur credere, Vit, Sophocl. p. 383. Opp. T. XIV. ex intellecto male Diog. L. III, 35. (cf. Casaub. de satyr. poes. I, 5. p. 160.) haud minimae est inscitiae, nec absimile eorum hallucinationi, qui Terentiani Heautontimorumenu priores binos actus vespere datos dicunt, reliquos proximo mane. Potius ita res habet. Uno die exhibita est Orestia tota: itaque, si ante Eumenidum casum numquam minor quam L personarum chorus prodierit, tum quum caderet Eumenides, non potest acta una cum ea fabula Agamemnone esse, quae chorum minorem habuerit. Atqui superstes Agamemno ea ipsa est, quae choro instructa fuit minus frequente XV personarum, id quod didici ex

amico egregie Hermannum invenisse e vss. 1336 - 1363. Relinquitur igitur alterutrum: aut ante datam Eumenidas tragoediae coeptae sunt minore chori frequentia doceri, ipsa ut Agamemno haec, tali choro XV hominum produci potuerit eodem die una cum Eumenidibus frequentiorem chorum habente, pro poetae arbitrio; aut quae aetatem tulit Agamemno, demum cum repetita Eumenidum recensione commissa erit Ol. LXXX, 2. Alterum hoc quum fuerit, probabiliter eandem, quae cum superstite Agamemnone data sit, Eumenidum editionem, hoc est, alteram, superstitem dixeris atque adeo, quod volumus, iam fuerit effectum. Verum est quod me commoveat, ut ante Eumenidas doctam minore choro distinctas fabulas prodiisse putem; sic concidit tota ratio. Nam primus Aeschylus, inquit Aristoteles Poetic. c. 4. τὰ τοῦ χοροῦ ἡλάττωσεν: ita vix dixisset, si lege coactus primum Aeschylus hoc fecisset: quapropter iam ante latam eam censeo poetam minuisse choreutarum numerum, nisi ubi multitudine vim et effectum dramati addere vellet, veluti in Eumenidibus, quo et Grammatici verba ducunt, ἐν τῆ ἐπιδείξει τῶν Εὐμενίδων σποράδην εἰςαγαγόντα τὸν χορόν; donec, quod Pollux significare vult, populi decreto maior ille numerus tandem interdictus tragicis est. Hac igitur via,

priorne an posterior Eumenidum recensio supersit, quum discerni nequeat, age alia ingrediamur. In Erinnyum habitu utraque editio haud dubie plurimum discriminis habuit. Doctissimus et elegantissimus Böttigerus de fur. person. p. 48. sqq. in nostra Eumenidibus faces choro nullas fuisse demonstrat; has in priore commissione, quum truci adspectu tantopere consternati spectatores essent, non habuisse furias censes? Solebant tragicae Erinnyes ardentibus taedis armari; ut Aristoph. Plut. 424.

Α. 'Ισως 'Εριννύς ἐστιν ἐκ τραγφδίας '
Βλέπει γέ τοι μανικόν τι καὶ τραγφδικόν.
Β. 'Αλλ' οὐκ ἔνει γὰο δάδας. Α. Οὐκοῦν

Β. 'Αλλ' οὐκ ἔχει γὰο δᾶδας. Α. Οὐκοῦν κλαύσεται.

Ubi praeter alia Schol. Ἐπισκώπτει τὴν διὰ τῶν Ἐριννύων Αἰσχύλου ὑπόθεσιν. παρειςάγονται μετὰ λαμπάδων δεινοπαθούσαι. Verisimillimum igitur videtur hoc: quum primum fabula committeretur, ne his quidem terroris instrumentis caruerunt Eumenides: iterata editione facibus usus non est, partim in populi gratiam, partim rationibus artis: sed recentiores Aeschyleorum dramatum editores aliique tragici repetierunt taedas. Similiter Nubes Aristophanis comoedia in priore recensione faces habuit: in altera quod absint ipse

laudat. V. Herm. Praef. p. XXVII sqq. Haec hactenus. Praeterea, quod amicus monuit, foedus factum cum Argivis memoratur vs. 281 sqq. ubi v. Schol. et cf. Thucyd. I, 102. idque incidit in Ol. LXXIX, 3/4. V. Dodwell. Annal. Thucyd. p. 635. T. II. ed. Thucyd. Beck. Et notante Musgravio (Chronol. scenic. p. 6. Eurip. Beck.) vss. 675 - 696. dedita opera laudes Areopagi celebrantur: quod tamen vir ille colligit inde, secundum ea quae hactenus dicta sunt, probari neutiquam potest: at profecto respicitur minuta per Ephialten huius iudicii dignitas atque auctoritas (Diodor. XI, 77. et ibi Wesseling.), ut ingeniose ostendit Böttigerus l. c. p. 100 sqq. Hoc actum est Ol. LXXX, 1. Postremo in nostra fabula tres actores sunt: tertium autem Sophocles demum invenit teste Aristotele Poetic. c. 4. Thrasyllo ap. Diog. L. III, 55. Suida v. Σοφοκλης, et Script. vit. Sophocl. igitur et Eumenides et Choephori, quae supersunt, dudum post Ol. LXXVII, 4. scriptae, quo anno Sophocles docere coepit, id quod et Dacierius vidit ineptissime refutatus a Bothio, negligentissimo homine, ad Sophocl. T. II, p. 7. cuius imperitiam satius erit posthac silentio transmittere. Notes autem nostram Eumenidas non posse absque Choephoris editam fuisse, quod huic fabulae arctissime iunctum est Eumenidum principium, nec apte intelligi poterat nisi ea praegressa. Quae qui in unum collegerit, non ambiget, quin ipsa, quae Ol. LXXX, 2. vicit, Eumenidum recensio ad nostram aetatem pervenerit.

### CAPUT V.

De temporibus Aeschyli, imprimis de Sicula profectione. Eiusdem Σικελισμός. De chronologia dramatum suorum. Aliai non=nulla de Aeschyli fabularum historia.

Eorum, quae capite praecedenti exposui, quum aliquid nitatur haud prorsus vulgari sententia de anno suscepti in Siciliam Aeschyli itineris, haud abs re fore duxi, si ad mea tuenda adiicerem accuratiorem, quae mihi quidem videretur, explicationem. Eius rei gratia vitae termini primum constituendi sunt. Natales poetae quem in annum incidant, magna inter doctos est lis. Si Musgravium audimus Chronologiae scenicae p. 5. tempore Salaminiae pugnae Ol.LXXV, 1. annos habuit circiter XL, ut natus esset Ol.LXV, 1. primum quod secundum vitae Scriptorem Pindaro συνεχρόνισε, Pindarum autem hoc

ipso anno natum statuunt: secundum quod idem Grammaticus tradat, eum LXII annos habuisse, quum migraret in Siciliam: hoc autem factum esse post actam Eumenidas, id est, post Ol. LXXX, 2. Poterat etiam hoc addere. E vita exiit Aeschylus secundum Grammaticum annos natus LXV: hoc accidit Ol. LXXXI, 1. aliis testibus: ergo Ol. LXXX, 2. annos habuit LXII. Haec tamen omnia parum me movent. Etsi enim aliquot annis ante Pindarum natus Noster fuerat, nonne vel sic eius aequalis dici potuit? Sed Thomas Magister in vita Pindari dicit de hoc: Γέγονε δὲ κατὰ τοὺς χρόνους Αἰσχύλου, καὶ συγγεγένηται αὐτῶ, καὶ τέθνηπεν ότε τὰ Περσικὰ ήπμαζεν. Etiam hoc parum curo: nempe qui ita turpiter lapsus fuerit, ut Pindarum Persici belli temporibus florentem dicat tam mature defunctum esse. (quod saltem non accidit ante Ol. LXXX.) is ne in natalibus quidem eius fidem meretur. Quid vero quod de natalibus ipsis non constat? Nam si Corsinum audimus Fast. Att. T. III, p. 122. non contemnendo argumento usum ex Plutarch. Symposs. Quaestt. VIII, 1., natus fuit Pindarus Ol. LXV, 3/4, iam ut Suidae atque Eudociae parum tribuendum esset tradentibus Lyricum tempore Salaminiae pugnae quadraginta fuisse annos natum. Qua de re qui plura desideret, adeat Fabricii B. Gr. T. II,

p. 57. ed. Harles. Hoc unum notes, ipsum Suidam, quum anno vitae LV. obiisse Pindarum dicit, tradidisse id ex sententia eorum, qui natum Ol. LXV, 3. putarent, defunctum autem Archonte Bione Ol. LXXX, 3. ut est ap. Thom. M. licet perperam. Alterum vero argumentum cap. IV. eo infirmavimus, quod Aeschylus tum, quum propter Eumenidas solum verteret, non vicerit: atqui vicit Ol. LXXX, 2. itaque alio tempore Athenas reliquit. Postremo nimium probat Auctoris vitae testimonium, propterea quod is Aeschylum putabat ne attigisse quidem annum Ol. LXXX, 2. sed ante defunctum esse: in Siciliam enim profectum anno LXII, adhuc superstite Hierone, (qui obiit Ol. LXXVIII, 2.) et obiisse anno LXV: itaque haud certe post Ol. LXXIX, 1. fato functum statuebat; a quo non multum dissentit Lessingius vit. Sophocl. p. 285. ideo contendens Orestiam editam fuisse post fata Aeschyli Archonte Philocle, sed id perperam. Tantum igitur abest, ut Musgravius ex vitae Scriptore, quod collegit, colligere potuerit, ut etiam non post Ol. LXII, 4. natum debuerit inde statuere. Sed tertio quoddammodo argumento hoc Musgravius utitur paullo post. De Sophocle Scriptor vitae eius: Αἰσχύλου μὲν νεώτερος έτη εἰχοσιτέσσαρα, Εὐριπίδου δὲ παλαιότερος δεκαεπτά. Idem habet Schol. Aristoph. Ran.

75. emendatus a Lessingio l. c. p. 386.. Verum hoc est plane falsum: Sophocles enim natus Ol. LXXI, 2. Euripides Ol. LXXV, 1. ex calculis maxime probabilibus. Quapropter Musgravius et Lessingius emendant: Αλοχύλου μέν νεώτερος έτη εἰκοσιτέσσαρα, Εὐριπίδου δέ παλαιότερος δεκαεπτά: nec multum ille a veritate abire hanc supputationem dicit. Nempe si Aeschylus luce frui coepit Ol. LXV, 1. hinc ad Sophoclis natales O!. LXXI, 2. sunt anni XXV; inde ad Euripidis, Ol. LXXV, 1. sunt anni XV: duplex igitur, si accurate computaveris, discrepantia est, unius ibi, hic duorum annorum. Pergit Musgravius: Quod si cum Fabricio et Marmore Arundel. Aeschylum Ol. LXIII. anno ultimo natum statuas, error multo gravior erit nec ulla facile medela sanabilis. Hoc minus caute pronunciavit. Aeque bene scribas: Αἰσχύλου μεν νεώτερος έτη εἰκοσιεπτά, Εὐριπίδου δὲ παλαιότερος δεκατέσσαρά. Posterius minimum tantum a vero distat: prius Musgravii quidem rationibus contrarium est, a Marmoris autem Parii traditione tantum duos tres annos differt. Nihil tamen inde colligo, nisi Musgravii ratiocinationem habere speciem haud maiorem quam nostram. Iam quid obstat, quominus multo accuratiori Parii Marmoris testimonio fidem habeamus, quod Aeschyli obitum ponit Ol. LXXX, 1. conscutiente Schol. Aristoph. Acharn. 10. Ἐτελευτησε γὰρ ἐπὶ ᾿Αρχοντος Καλλίου τοῦ μετὰ ΜνησίΘεον, qui aliis est Mnesithides; tum fuit annorum LXIX secundum Marmor: itaque natus dicitur Ol. LXIII, 4. cui ne Suidae quidem illud contradicit ab Is. Casaubono de satyr. poes. I, 5. p. 173. restitutum, docentis Aeschylum Ol. LXIX. annos natum fere XXV primam fabulam dedisse. Nam Aeschyli vitae Scriptorem tam parum accuratum, qui anno aetatis LXV. obiisse, anno vero LXII. in Siciliam ad Hieronem venisse tradit, his perlectis nemo postulabit ut aut distinctius refutemus, aut eius in subducendo calculo rationem habeamus praecipuam.

Haec praemittenda duxi partim ob rei ipsius et gravitatem et difficultatem, partim ut hac via quaedam dubitationes removeantur a sententia, quam prolaturi sumus: quae quales sint, viderint lectores. Jam quando poeta in Siciliam profectus sit, praeter ea, quae superiori capite diximus, exponamus accuratius. Scriptor vitae: ᾿Απῆρε δὲ εἰς Ἱέρωνα τὸν Σικελίας τύραννον κατὰ τινὰς μὲν ὡς ὑπὸ Ἦρναίων κατασπουδασθείς καὶ ἡσσηθείς νέω ὄντι τῷ Σοφοκλεῖ κατὰ δὲ ἐνίους ἐν τῷ εἰς τοὺς ἐν Μαραθῶνι τεθνηκότας ἐλεγείω ἡσσηθείς Σιμωνίδη. Et deinde: Ἦλθῶν τοίνυν Σικελίαν Ἱέρωνος τότε τὴν Αἰτνην κτίν

ζοντος έπεδείξατο τὰς Αἰτνας, οἰωνιζόμενος βίον άγαθόν τοῖς συνοικοῦσι τὴν πόλιν. καὶ σφόδοα τῶ τυράννω καὶ τοῖς Γελώοις τιμηθείς, έπιζήσας τρίτον έτος, ών έτων πέντε πρός τοῖς έξημοντα, τοῦτον ετελεύτα τὸν τρόπον. Concinit etiam Pausanias I, 2. καὶ ές Συρακούσας πρὸς Ίέρωνα Αἰσχύλος καὶ Σιμωνίδης ἐστάλησαν. Hiero fato functus Ol. LXXVIII, 2. Lysistrato Archonte. V. Diod. XI, 56. et lepidus est Casaubonus l. c. p. 175. quum post Orestiam datam Ol. LXXX, 2. ad Hieronem venisse Aeschylum scribit. Ad quem, ut poetarum amantissimum, venisse Nostrum est satis probabile: si qua simultas ei cum Simonide fuerat, non ea obstare poterat post huius obitum Ol. LXXVII, 4. (sec. Petr. Ger. Duckerum de Simonide Ceo c. II.) aut Ol. LXXVIII, 1. (sec. Larcher. Chronol. Herodot. p. 568.) Deinde, quod de fabula Aetnis narratur, ita definite pronunciatum est, ut confictum esse nequeat. At condita Aetna fertur Ol. LXXVI, 1. V. Diod. XI, 49. itaque Ol. LXXVI, 1/2. venisse eum ad Hieronem censeas. Verum Ol. LXXVII, 4. guum vinceretur a Sophocle, adhuc Athenis fuit certissime: ergo post hoc demum tempus, opinor, deductis nuper colonis gratulatus est novas sedes: nisi quis in Siciliam bis venisse statuat, semel Ol. LXXVI, 1/2, iterum post Ol. LXXVII, 4. Et licet id veri simile non videatur in veterum silentio, tamen vel hoc concesso stabit sententia de Eumenidum duplice editione, cuius causa computus hic susceptus est. Sed est, quare vellem ad liquidum eares perduci posset. Etenim Aeschylus, etsi non est Siculus (Fabric. B. Gr. Vol. II, p. 134. ed. Harl.), Siculis vocibus utitur multis: ex Meleagro et Phorcidibus exempla Athenaeus profert IX, p. 402. C. et fortasse, qui de industria quaesiverit, etiam in dramatis, quae supersunt, aliquot Sicula idiomata deprehendat: quinam tamen hoc factum sit, nemo, quod sciam, accurate indagavit, et nescio an omnino decerni quidquam nequeat. Num ab Epicharmo duxit hoc, num ab illis multis scilicet Siculis fabularum poetis, quos ante Atticam tragoediam floruisse in Sicilia plures credunt? Sed id hariolis quibusdam relinquamus; nobis placet Athenaei sive conjectura sive testimonium: "Οτι δέ Αἰσχύλος, inquit, διατρίψας έν Σικελία, πολλαῖς κέχρηται φωναῖς Σικελικαῖς, οὐ-Hoc iudicium si verum est, δέν θαυμαστόν. de quo quidem non dubito, haud parum intererit ad Aeschyleorum dramatum historiam, sitne bis an semel in Siciliam profectus: tragoediam fac habeamus, quae quando acta sit, ignoretur: reperiantur tamen in ea voces Siculae: iam scriptam post Siculum iter affirmes. Simul, ubi posthac Athenas non redierit, aut non erit acta Athenis, sed tantum in Sicilia, aut inde missa Athenas, ibi ut absente poeta produceretur ab alio, mutatis fortasse Siculis nonnullis idiomatis, aliis relictis correctoris incuria, aut quod putaret intellectu facilia. Actam in Sicilia unam novimus Aetnas, de qua Macrobius Saturnal. V, 19. Ita et dii Palici in Sicilia coluntur, quos primum omnium Aeschylus tragicus, vir utique Siculus (a commoratione dictus, ut recte Stanleius ad Aeschyl. T. II, p. 703.) in literas dedit. Et mox: Aeschyli tragoedia est quae inscribitur Aetna; in hac quum de Palicis loqueretur, sic ait (cf. Holsten. ad Steph. Byz. v. Παλιεή):

Τί δῆθεν αὐτοῖς οὔνομα τίθενται βροτοί; Σεμνοὺς Παλίκους Ζεὺς ἐφίεται καλεῖν. <sup>5</sup>Η καὶ Παλίκων εὐλόγως μένει φάτις; Πάλιν γὰρ ἥκουσ' ἐκ σκότους τόδ' ἐς φάος.

Iam si semel tantum Aeschylus venit in Siciliam neque inde rediit umquam, Meleager quoque Phorcidesque in Sicilia scriptae sunt, et ceterarum quidquid peregrinum hunc sermonem sapiat. Sed nunc, incerta itineris ratione, ne hoc quidem certo ponere licet: sic in singulis caute versati speramus fore, ut, quod volumus, ab omni cupiditate amoti, nisi malevolis, habeamur omnibus. Unum hoc omnes concedent, qui veterum loca probe

perspexerint, ex profectione suscepta post Ol. LXXVII, 4. quum victus esset a Sophocle, non rediisse Aeschylum. At praeter Eumenidas etiam Supplices fabula post hoc tempus scripta est: nam et eadem ibi, quae in Eumenidibus, Argivorum laus est, unde amicus saepius iam laudatus post Ol. LXXIX, 3/4. editam colligit, et firmius etiam argumentum afferri potest. Supplicum enim chorus fuit tantum quindecim personarum, ut cap. VI. demonstrabitur: sua sponte in hac quidem fabula minuere chorum non potuit, quod multo aptior erat chorus plenus quinquaginta Danaidum: lege coactus fecerit necesse est: adeoque post Eumenidas scripta nostra Supplices est, hoc est, in Sicilia, sed data haud dubie Athenis, choro diminuto. Quid si in Supplicibus praecipue Siculus sermo inveniatur, in aliis aut nulla aut levissima vestigia? Sed hoc et altioris indaginis est nec meae provinciae. Quid autem? Nonne in ea tot Dorismi sunt, quot, ni fallor, vix reperias in alia quacunque Aeschyli tragoedia, tot praeterea obscura, insolentia, peregrina, ut difficillima semper habita sit? Et Siculas quidem voces nescio an peritiores inventuri sint plures praeter unam, quam novi, βουνός sive βοῦνις de qua v. Stanlei. ad vs. 126. et Valck. ad Herodot. IV, p. 351. Dorice vero tot dicta sunt, ut idem Valckenarius ad Theocr. Adoniaz. p. 383. ad id confugiat, Danaidas fuisse Peloponnesias. Unde quaeso? Num quod ab Ione Inachi descendunt? Potius enim sunt Aegyptiae: nec tragici est, patriam personarum linguam in scena exprimere, sed comici: nusquam hoc factum video in tragoedia: bene video in fabulis Aristophanis. Quam apte vero Supplices, argumentum Peloponnesiacum, in quaque adeo Peloponnesiacis vocibus usus est, (v. Valck. l. c.), non modo in Sicilia, sed Aetnae praesertim doceri potuerit, ostendent verba Diodori de condenda urbe ea, XI, 49. Ίέρων δὲ τούς τε Ναξίους καὶ τοὺς Καταναίους έκ των πόλεων αναστήσας, ίδίους οικήτορας απέστειλεν, έκ μέν Πελοποννήσου πεντακις χιλίους άθροίσας, έκ δέ Συρακουσών άλλους τοσούτους προςθείς. Praeterea num et alias superstitum fabularum ex Sicilia Athenas miserit, ex carum temporibus diiudicandum est: Euphorio filius in scena ibi committere poterat, ut cap. III. conieci ex verbis illis: ός καὶ τοῖς τοῦ πατρός Αἰσχύλου, οίς μήπω ην επιδειξάμενος, τετράκις ενίκησεν: quod fortasse vivo ac vidente patre factum est, tumque illud nondum de Athenis solis intelligendum erit. Parum tamen proficias in harum rerum perscrutatione. Persac edita Athenis iam Ol. LXXVI, 4. Sic Argum. Έπλ

Μένωνος τραγφδών Αἰσχύλος ἐνίκα Φινεῖ, Πέρσαις, Γλαύνω Ποτνιεί, Προμηθεί, nempe Ignifero; post quam demum Prometheum vinctum scriptam esse, argumentum persuadet: illa enim continuatur hac, et vs. 7. adeo respici videtur: tamen huius tempus nequit accuratius desiniri. Septem adversus Thebas item post Persas producta. Schol. Aristoph. Ran. 1021. Οἱ δὲ Πέρσαι πρότερον εἰσὶ δεδιδαγμένοι, είτα οἱ Έπτα ἐπὶ Θήβας. Si fides est Plutarcho in Apophthegmm. Regg. Aristides interfuit, quum doceretur, qui quidem quatuor annis post eiectum Themistoclem, hoc est, Ol. LXXVIII, 2. obiit. Nep. Aristid. c. III. Non multum tamen tribuo huic famae, qui sciam, simillimum quiddam de Palamede Euripidis narrari post Socratis supplicium edita, sed valde illud dubium. Postremo de Orestia non est, quod dicamus, quum praeter ea, quae supra exposui, nihil liceat afferre.

## CAPUT VI.

Chori tragici numerus quantus fuerit, inprimis in Aeschyli Agamemnone, Supplicibus, Prometheo, Septem adversus Thebas. Alia de chori oeconomia.

Ut quintum caput in quarti subsidium adiectum fuit, ita iam ad utriusque consummationem hoc sextum scripsi. Nam quum dixissem, primum Aeschylum quinquaginta chori personas redegisse ad quindecim, (quot et esse in Agamemnone,) posthac autem occasione Eumenidum lege lata, ne maior produceretur, etiam Supplicibus tantum XV choreutas adhibuisse: restat iam, ut et nonnulla addam, aliaque explicem uberius et de industria. Ut taceam, quae hac de re obscurissimis verbis Böttigerus dixit de Fur. person. p. 2., teste Suida et anonymo Scriptore vitae Sophoclis ab hoc demum ipso chorus ad XV auctus est, quum esset antea XII; (nisi verum forte Bothius vidit in Sophocl. T. II, p. 7. numeros transponens, ita ut minutus a Sophocle sit a XV ad XII): rursus Dionysius Thrax in Villoison. Anecdd. T. II, p. 178. commemorat XIV: quae qui conveniunt supra dictis? Aeschylus certe, licet is primus chorum diminuerit, tamen non fecit personarum XII, sed XV, ut demonstratur et aliunde et egregio acumine Hermanni ex Agamemnonis, quos supra indicavi, versibus. Quos tamen qua ille ratione disponat, nescio: neque enim id amicus prodidit: itaque quid ego censeam, si nunc expromam, quum postulet ipsa res, non opinor succensebit vir eximius. Ita mihi rem fingo. Versus 1336.

Σῖγα τίς πληγὴν ἀὐτεῖ καιρίως οὐτασμένος; vulgo priori hemichoro tribuitur, alteri vero haec adscribuntur:

Τοὖργον εἰργάσθαι δοκεῖ μοι βασιλέως οἰμώγματι.

'Αλλὰ ποινωσοίμεθ' ἄν πως ἀσφαλῆ βουλεύματα,

in quo haud satis apte, quamquam non omnino contra usum, duobus trochaicis unus respondet ab altera chori parte recitatus. Sed et sensui consulitur et carminis concinnitati, si primum trochaicum universi chori praesuli tribuas, deinde binorum, qui sequuntur, singulos singulis hemichororum ducibus. Utriusque hemichori praeses est, credo, qui dicitur μεσόχορος: κορυφαΐον appellatum

puto, qui in singuli hemichori cornu (xoουφη) positus dux esset, alter δεξιοστάτης, alter ἀριστεροστάτης sive λαιοστάτης. singuli gregarii choreutae binos senarios pronunciant; idque ita, ut persona prima primi hemichori ordiatur, secundi prima respondeat, et sic deinceps: qua ratione et sensui satissit et librorum vestigiis insistitur hemichororum notas exhibentium; fiuntque ita duodecim gregariae personae cum tribus ducibus. Singulos hic loqui minus offendet eum, qui norit aliis locis quamplurimis in diverbio, ubi chorus aut hemichori sive inter se sive cum actore sermocinantur, non omnes collocutos esse una voce, sed solos duces; unde et singulari utuntur numero. Phoen. 287. 1318. Hippol. 273. 287. 568. 713. 724. 788. 801. 804. et ubivis. Quamquam etiam in melicis chorus de se singulari numero loquitur, ut Hippol. 1102. Alcest. 965 sqq. Phoen. 210. 246 sqq. Androm. 767. Suppl. 43 sqq. 271 sqq. etc. non quod poeta per chorum verba faciat, ut perperam censet Schol. Hippol. l. c. sed aut quod unaquaeque cantans persona se solam dicit, aut quod universus chorus unas partes agit ac pro uno est histrione. Verum ut redeamus ad rem, ita posita constitutione chori iam discrepantes illas de numero eius narrationes conciliare possis. Nam qui choragos tres in

Aeschylo non numeraret, in Sophocle numeraret, errore facili, fortasse ductus fama quapiam obscura antiquitus tradita, is Aeschylum XII, Sophoclem XV personarum chorum habuisse poterat dicere: rursus qui hemichororum quidem duces computaret, at universi coetus praesulem omitteret, is XIV choreutas numerare poterat. Ego tamen quum omnia considero, chorum modo XII, modo XIV, modo XV cantores habuisse credo: nec in eo ita definite tempora distinxerim, sed poetam pro suo iudicio sive mavis arbitrio numerum instituisse puto, modo ne in legem, quam populus iusserat, peccaret: id quod sequenti capite apparebit. Iam absolutis his demonstrandum est, quod supra praedicavi, in Supplicibus quoque XV fuisse chori personas. Sed hic mihi non amplius reticeri potest nomen eius, a quo me in praegressis adiutum fuisse passim confessus sum, amici, Conr. Schneideri, cuius eruditionis specimen exstat elegantissima et gravissima translatio scenae cuiusdam ex Aeschyli Agamemnone, in Biesteri menstruo libello Berolinensi mensis Augusti 1807: nam hic quoque a fundamentis ab illo iactis, quum me non dissimularet, altius escendi. Is igitur rationibus, quas nihil nunc attinet referre, Supplicum vss. 1019 sqq. usque ad finem, haud recte dispositos esse coniicit, et expulsis hemichoris inter duos coetus, alterum Danaidum, alterum famularum distribuit, in strophas deinde et antistrophas redacta ita cantica dividit, ut Danaidum sint vss. 1010 — 1026. famularum 1027 — 1034. Danaidum 1035 — 1039. famularum 1040 — 1045. Danaidum 1046 - 1050. famularum 1051 - 1057. Danaidum 1058, 1059. famularum 1060, 1061. Danaidum 1062, famularum 1063, 1064. Danaidum 1065. famularum 1066. Danaidum postremo 1067. De coetu famularum ne dubites: absque comitatu numquam sive rex sive regina in scenam prodierunt: memorantur autem diserte vss. 953. 1023. atque ut ordine instruantur, Argivorum rex iubere videtur vss. 976 sqq.

> Σύν τ' εὐκλεία καὶ ἀμηνίτω Βάξει λαῶν ἐν χώρω Τάσσεσθε φίλαι καὶ δμωΐδες τὼς 'Ως ἐφ' έκάστη διεκλήρωσεν Δαναὸς θεραποντίδα φερνήν.

Ita enim lego τὸς p. οΰτως. Quibus verbis una rex in clientelam Aegyptias recipit, et famulas hortatur, ut suam quaeque heram secutae ordine in scena collocentur. Nec insolentem duplicem in tragoedia coetum amicus putat: ita enim etiam in Eumenidibus praeter Furias induci sub finem Προπομπούς.

Bene sane: similiter fuerit necesse est in Sophoclis Αἰχμαλώτισι, si satyrica vere habetur: nam tum praeter Captivarum coetum chorus Satyrorum aderat; et adde Venatores Hippolyti ministros in Euripidis Hippolyto vss. 58 sqq. ac Pastores in eiusdem Alexandra, de quibus v. Schol. et Valck. ad l. c. Neque tamen inducti illi praeter chorum coetus appellatione chori digni sunt, quocum citra cantum nihil iis commune est. Immo in Supplicibus famulae ne pro diverso quidem a Danaidibus coetu habendae, sed unum efficiunt chorum ex diversae conditionis mulieribus conflatum. ut in comoedia chori mixti ex senibus et adolescentibus, e viris ac foeminis, e foeminis ac pueris: is, ubi res fert, in duos hemichoros, alterum herarum, alterum servarum dispescitur more vulgari. Iam quum quinquaginta Danaides sint, ipso agnoscente Aeschylo Prometh. 853. Πέμπτη δ' ἀπ' αὐτοῦ γέννα πεντηκοντοπαίς Πάλιν πρός "Αργος ούχ έκοῦσ' έλεύσεται κ. τ. λ. quumque id adeo dignum memoratu fuerit, tantamque multis locis vim potuerit habere, recte amicus miratus est, nusquam magnifici numeri mentionem fieri, indeque coniecit, dedita id opera poetam cavisse, quod tam frequens in scena chorus non esset. Certe sic est: ni sedulo vitasset, plus semel quinquaginta puellarum meminisset. En tibi unum locum vs. 320. ubi regi patris earum nomen quaerenti,

Τὸ πάνσοφον νῦν ὄνομα τοῦτό μοι φράσον, respondent Danaides:

Δαναός άδελφὸς δ' ἐστὶ πεντηκοστοπαῖς.

Ubi quanto poetae steterit, ut puellarum numerum eundem esse reticeret, tragici sermonis peritissimus quisque videbit: immo primo adspectu aliquid singulare subesse mecum suspicabitur. Quapropter non dubito, quin minor chorus fuerit, isque ut in Agamemnone, personarum XV. Haec quum considerarem, nata est suspicio, in ipsis Danaidum canticis posse vestigia latere personarum numeri, et coepi curatius perpendere systemata illa Ionicorum a maiore, de quibus inter Danaidas et ipsarum famulas dividendis modo retuli ex amici sententia. Et facile quidem quisque intelligit, etiam hic in amici distributione, ut in Agamemnone, necesse non esse, ut toti hemichori totis respondeant uno concentu: poterant et hic a singulis singula cantica pronunciari, quo puellarum anxii animi summumque studium indicarentur: ibi enim haec ars locum habere praesertim videtur, ubi aut consultatio est gravior, ut in Agamemnonis versibus, aut luctus planctusque acerbior, vel ingens sive admiratio

sive laetitia, quae agentium chorum personarum mentes occupent tantopere, ut ab sedatiore cantu ad vehementius colloquium aut ad familiarem confabulationem non possint non transsilire. Sermones ipsi possunt tales esse, vix ut ex iis solis illam chori institutionem agnoscas: licet non ex sua quemque persona choreutam loqui, sed singulos deinceps quasi universi chori partes sustinere; non ut diversa et contraria proferant, sed ut transmisso ab alio ad alium carmine, una eademque sensuum ac cogitationum series continuetur per diversos cantores. In talibus canticis ad intelligentiam quidem sensus non multum lucramur ex detecto choreutarum numero; verumtamen in re qualibet quid verum sit, primo loco indagandum est: deinde, num utile, et cui rei; et quis est qui infitias ierit, ex eiusmodi demum rerum cognitione plenam melicis lucem posse affundi? Num vero ignoramus, per minutissimarum saepe rerum obscuritatem stetisse, ut maximae intelligi nequiverint: quibus tenebris disiectis necopinus dies effulsit, nisi continuo, at certe postquam annis aliquot res iacuerat? Iam igitur secundum amici distributionem, si singula hemichororum cantica singulis personis adscribantur, tredecim fiunt: qua re perspecta non id egi, ut praeceptis opinionibus accommodarem eam, sed aliae

fuerunt rationes, quae, ne amico confiderem. moverent. Anacreonticus vs. 1022. finit systema: eo finito consentaneum est incipere alium cantorem: itaque vss. 1019 — 1026. non possunt ab uno hemichoro recitari, sed dividendi inter utrumque, ita ut alterius sint vss. 1010 - 1022. alterius 1023 - 1026; et illi quidem Danaidum sint; at hi quominus famulis tribuantur cunctis, obstant haec verba: Υποδέξασθε δ', οπαδοί Μέλος: quod haud dubie movit amicum, ut contra indicium metri utrumque systema uni Danaidum hemichoro tribueret. Sed bono simus animo hoc enim ipso in rectam viam reducimur; at priusquam de singulis exponamus, age descriptum ad nostram dispositionem locum ante oculos ponamus.

## ΧΟΡΟΣ.

Δαναίδων πορυφαίος.

στρ. ά. <sup>1</sup> Ιτε μὰν ἀστυάναπτας Μάκαρας Θεοὺς γανάοντες Πολιούχους τε καὶ οὶ χεῦμ' Ἐρασίνου Περιγαίονται παλαιόν.

1020

Θεραπαινών πορυφαΐος Δαναίς.

άντ. ά. 'Υποδέξασθε δ' όπαδοὶ, Μέλος · αίνος δὲ πόλιν τήνδε Πελασγῶν ἐχέτω, μηδ' ἔτι Ν

1.025

δε Πελασγών έχέτω, μηδ' έτι Νείλου Προχοάς σέβωμεν ύμνοις. Δαναίδων ήμιχόρου πρώτη.

Ποταμούς δ' οἱ διὰ χώρας Θελεμὸν πῶμα χέουσιν, στρ. β'.

Πολύτεννοι, λιπαροῖς χεύμασι γαίας τοδο Τόδε μειλίσσοντες οὖδας.

Θεραπαινών ήμιχόρου πρώτή.

Έπίδοι δ' "Αρτεμις άγνὰ Στόλον οἰκτιζομένα μηåντ. β'.

δ' .ύπ' ἀνάγκας γάμος ἔλθοι Κυθέρειος · Στιγερὸν πέλει τόδ' ἀθλον.

Δαναίδων ήμιχόρου δευτέρα.

1035 Κύπριδος δ' οὐκ ἀμελεῖ Θεσμὸς ὅδ' εὐφρων. δύναται γὰρ
 Διὸς ἀγχιστα σὰν "Ηρα,
 Τίεται δ' αἰολόμητις
 Θεὸς ἔργοις ἐπὶ σεμνοῖς.

στο. γ'.

Θεραπαινών ήμιχόρου δευτέρα.

1040 Μετάκοινοι δὲ φίλαι ματρὶ παριστάσι· πάθος δ' οὐδὲν ἄπαρνον τελέθει πράκτορι Πειθοῦ· δέδοται δ' ʿΑρμονία μοῦρ' ᾿Αφροδίτας. στο. δ΄

1045 Ψιθυραί τριβοί τ' έρώτων.

1050

Δαναίδων ή μεχόρου τρίτη. Φυγὰς ἀστῶν δ' ἐπινοίας Καπά τ' ἄλγη πολέμους Β' αἰματόεντας προφοβοῦμαι, Τί ποτ' εὐπλοιαν ἔπραξαν Ταχυπόμποισι διωγμοῖς.

avt. 7.

Θεραπαινών ήμιχόρου τρίτη.

άντ. δ'. ''Οτι τοι μόρσιμόν ἐστιν,
Τὸ γένοιτ' ἄν. Διὸς οὐ παρβατός ἐστιν μεγάλα φρήν
''Απέρατος μετὰ πολλῶν
Δὲ γάμων ἄδε τελευτὰ
Προτέραν πέλοι γυναικῶν.

1055

Δαναΐδων ήμιχόρου τετάρτη.

στο. έ. Ο μέγας Ζεὺς ἀπαλέξαι Γάμον Αἰγνπτογενῆ μοι.

> Θεραπαινών ή μιχόρου τετάρτη. Τὸ μὲν ἄν βέλτατον εἴη. Σὰ δὲ Θέλγοις ἄν ἄθελκτον.

1060

Δαναίδων ή μιχόρου πέμπτη. Σὰ δέ γ' οὐα οῖσθα τὸ μέλλον.

Θεραπαινών ήμιχόρου πέμπτη. ἀντ. έ. Τί δὲ μέλλω φρένα διαν Καθορζν ὄψιν ἄβυσσον;

> Δαναΐδων ή μιχόρου έκτη. Μέτριον νῦν έπος εὐχου.

Θεραπαινών ήμιχόρου έκτη. Τίνα καιρόν με διδάσκεις; 1065

Δαναίδων ήμιχόρου έβδόμη. Τὰ θεῶν μηδὲν ἀγάζειν.

Δαναίδων ημίχορος.

στρ. 5'. Ζεὺς ἀναξ ἀποστεροίτουν τη γάμον δυςάνορα

1075

Δάϊον δςπερ Ἰδ 1070 Πημονάς ἐλύσατ' εδ Χειρὶ παιωνία κατασχέθων, Εὺμενεϊ βία κτίσας.

Θεφαπαινών ήμίχορος.

åvT.5'.

Καὶ κράτος νέμοι γυναιξίν. τὸ βέλτερον κακοῦ Καὶ τὸ δίμοιρον αἰνῶ, Καὶ δίκα δίκας ἔπεσθαι ξύν εὐχαῖς ἐμαῖς λυτηρίοις Μηχαναῖς θεοῦ πάρα.

Ultima stropha cum antistropha potest etiam ab universo choro cantata esse, non a dimidiis; sed a singulis personis cantari non poterant, quod ex toto loco apparet et comparatione chori in Septem adversus Thebas fiet etiam apertius. Et sic quidem coetus effectus est personarum XV, qui in aequales partes duas ita dividendus erat, ut alterutra septenas haberet, unus superesset universi chori dux et gubernator, utque altera semissis Danaidum, altera esset famularum. Verum ubi hemichoros e regione collocatos amoebaeo carmine oportebat canere, iam dux ille extra numerum positus aut omnino non cantaret necesse erat, aut in alteram partem concedere debebat; illud absurdum est: itaque hoc pro certo ponendum, nec dubium quin universi chori dux ad Danaidas propius concesserit,

utpote quem Danaidum una ageret: quem ducem in descriptione versuum simpliciter appellavi Δαναίδων πορυφαΐον: atque ita Danaidum hemichorus iam constat octo cantoribus, duce uno, gregariis septem. Ab hoc iam duce cantus auspicandus fuit (vss. 1019 - 1022), quem ex adverso exciperet choragus famularum haec recitans (vss. 1023 - 1026): Υποδέξασθε δ' όπαδοί Μέλος etc. Non tamen haec in famulam conveniunt. Ouid quod omnino non decet a famula duci famulas? Potius iis Danais hera imperet, et novem sint Danaides, sex famulae. Ita in comoedia, ubi chorus fuit cantorum XXIV, quum e viris et mulieribus constaret, viri XIII, feminae XI, quum e feminis ac pueris, feminae XIII, XI pueri, guum ex senibus et adolescentibus, XIII senes, XI adolescentes fuerunt. Hoe eo valebat, ut imbecillior quaeque aetas et sexus sequior ne gubernaretur ab eiusdem conditionis praesule, sed a melioris: quam ad normam etiam famulis hera praeficienda fuit. Schol. Aristoph. Egg. 586. Eggi de ote xal ήμιγόρια ίσταντο (οί κωμικοί) ήνοι έξ ανδρών καὶ γυναικών. ἐν δὲ τοῖς τοιούτοις χοροῖς εἰ μεν εξ ανδρών είη και γυναικών ό χορός, επλεονέκτει τὸ τῶν ἀνδρῶν μέρος καὶ ἦσαν ιγ', αἱ δὲ γυναϊκες ιά. εὶ δὲ παίδων είη καὶ γυναικών, αξ μέν γυναίκες ιχ΄ ήσαν, οι δέ παϊδες ιά, εὶ δέ

πρεςβυτών καὶ νέων, τούς πρεςβύτας πλεονεκτείν δείν φασίν. In eam inprimis rem consideremus chorum Avium Aristophanis. Schol. Eqq. paullo ante: Συνειστήμει δέ ό χορός ό μέν κωμικός εξ ανδρών ήδη και γυναικών, όμου δέ καὶ ἐκ παίδων κδ΄, ὡς καὶ οὖτος ἀπηρίθμησεν εν "Ορνισιν, άρβενας μεν όρνις ιβ', Αηλείας δέ τοσαύτας. Hoc si verum est, ex adverso nobis oppositum erit. Et sane sunt XXIV aves secundum ipsum poetam vss. 298 sqq. ubi Schol. 'Από τούτων ή καταρίθμησις των είς τὸν χορὸν συντεινόντων προςώπων κδ΄. Νες ibi opus est quidquam cum Symmacho aut Biseto mutare. Sed quod totidem masculas et feminas dicit, in eo, credo, fallitur Schol. Quum enim sub finem fabulae hemichori constituti sint, necessarium videtur, ut alter sit mascularum, alter feminarum, atque ut feminarum coetus ducatur a mascula. Et sane possunt ita aves digeri, ostendente hac tabula.

|    | Masculae. |   |
|----|-----------|---|
| 1. | Πέρδιξ.   | ī |
| Ω. | 'Ατταγᾶς. | 2 |
| 3. | Πηνέλοψ.  | 3 |
| 4. | 'Αλπυών.  | 4 |
| 5. | Κήρυλος.  | 5 |
| 6. | Κορυδός.  | 6 |
|    |           |   |

8. Κεβλήπυρις. 9. Νέρτος.

7. Eleas.

Feminae.

. Γλαύξ. Κίττα.

Τουγών. . Υποθυμίς.

Περιστερά.

Φάττα.

7. Hoppveis.

8. Κερχνηίς.

9. Κολυμβίς:

10. Τέραξ.

11. Κόππυξ.

12. Έρυθρόπους.

13. Δούοψ.

10. 'Αμπελίς.

11. Φήνη.

Alcyon quidem communis generis est; ipse tamen Aristophanes, Ἐκεινοσί δέ γ' ᾿Αλκυων, inquit; et Κήρυλον Scholia dicunt marem alcedinis esse, at ipse Comicus diserte distinguit ab Alcyone mascula. Ceterarum avium sexum partim ex vulgari scriptorum usu partim ex Scholiastae traditione definivi: nisi quod ύπο-Svuis (ita enim legendum esse nec posse ύπο-Svuide metrum evincit) contra Scholiorum auctoritatem a Schneidero nostro mascula dicitur. Tantum Κεβλήπυριν demonstrare nequeo masculam esse, sed nec linguae analogia cogit, ut feminini generis sit, quum masculina passim sint ὄρνις, μάντις, ὄφις, κόρις; et veteribus aeque ac nobis ignota vox fuit, adeo ut dubitarent num una esset: quapropter non video qui Scholiastes de XII feminis ita diserte pronunciare potuerit contra suam ipsius dubitationem: immo exipso numero Κεβλήπυριν et unam avem esse et feminam apparet. Et quid si XII essent feminae? Nonne alia in avibus, alia in hominibus res est? apud quos feminae profecto viris imbecilliores sunt, quum in volucribus nonnullis habeantur adeo fortiores. De numero igitur Danaidum et fa-

mularum satis dictum esto: cetera dispositio non eget defensore: modo ne quis in eo haereat, quod vss. 1063, 1064. famula quinta respondeat ad ea, quae Danais famulae quartae opposuerat: etenim altera stat pro altera, aut singulae deinceps pro universis, id quod paullo ante dixi. Iam haec si vera sunt, Supplices, ut cap. V. volui, post Eumenidum casum commissa est, choro ad XV personas lege redacto, quod sponte tam paucas Aeschylus producere non poterat. Perperam opposueris, și voluisset quinquaginta Danaidas prodire, cum famulis effectum fore centum hominum chorum; idcirco non induxisse eum tot Danaidas. Num enim necesse fuit, ut famulae ad chorum adhiberentur? Nonne eae in recessu scenae stare potuerant? Et num continuo chorus, ne centum essent, ad quindecim redigendus fuit?

Hactenus de Supplicibus: at nescio an in Prometheo quoque vincto minor chorus fuerit: quem quum Nereides agant, dubium non est, si quinquaginta (tot enim fere celebrantur) in scena omnes fuissent, quin magnificentissimum numerum Prometheus non reticuisset, certe vss. 137 sqq. quum ita alloquitur:

Τῆς πολυτέκνου Τηθύος ἔκγονα Τοῦ περὶ πᾶσαν θ' εἰλισσομένου Χθόν' ἀκοιμήτω ρεύματι παῖδες,

etc. ubi etsi πολύτεκνον Tethyn vocat, ipsum numerum callide dissimulat. Tamen nolim quidquam inde de tempore fabulae statuas, nedum ut hinc coniicias correctam esse: quum enim alatis vectae curribus e sublimi in scenam Nereides demissae essent, ad maiora evitanda machinarum molimenta probabile est pauciores productas esse. Ex eo etiam, quod de Septem adversus Thebas narrabo, nihil eiusmodi iudicetur. Ibi enim guum vss. 854 sqq. longam hemichororum seriem viderem, subiit coniectura, hic quoque singulis personis singula cantica tribuenda esse, eaque re probe perpensa multo est hoc venustius visum. Vss. 854 - 857. hemichoro primo tribuuntur perperam: hi enim anapaesti a melicis omnino disiungendi sunt, et solent sermones singularum chori personarum praecedere, ut Agam. vss. 1323 - 1334. Iam quae sequuntur hemichororum dicta, ea sunt usque ad vs. 912. quindecim in editione Schütziana, et recte: tot enim, ut vidimus, esse choreutae solebant: eaque simili, qua in Agamemnone et Supplicibus, ratione digerenda sunt. Post haec vss. 913 - 938. infertur stropha cum antistropha, quae quidem in nonnullis libris, ait Stephanus, hemichoris tribuuntur, sed alii choro partim, partim Antigonae, partim Ismenae tribuunt. Atque Ismenae et

Antigonae nullae certe hic partes sunt, quod et alii viderunt: immo apparet haec carmina aut universi chori, aut alterum, stropham inquam, primi, alterum, id est antistropham, secundi hemichori esse; plane ut in Supplicibus post quindecim personarum singulas recitationes stropha et antistropha canuntur sive a toto coetu sive a dimidiis chori partibus sese excipientibus. Notabis simul, ubi totos hemichoros ponimus canere, ibi unam stropham numquam dividi in plures partes a diversis hemichoris recitandas, sed uno tenore decurrere: ubi vero nostra quidem sententia choreutae singuli cantant, ibi haud raro una stropha inter plures dividitur manifeste, quod tum ex Supplicibus ac Septem adversus Thebas conspici potest, tum capite sequenti aliunde praeterea apparebit. Ni fallor, natum hoc est ex variis ac multiplicibus flexibus saltationis, quos choreutae inter se ad suum quisque cantum necterent, et ipsa fortasse saltatio dedit poetis occasionem ita instituendi chori, ut singuli cantores agerent. Hoc adiiciant, quibuscunque supra non satisfactum est, quum dissererem de causis, quae tragicos induxissent, ut inter singulos dispescerent, quae universus etiam chorus potuisset pronunciare. Verum hoc utut est, tot tragoediis ratio haec adhiberi apte potest, ut, etiamsi vulgaris difficultatem nullam habuerit, huic tamen ex ipsa facilitate eaque frequentissima magna accedat veritatis species.

## CAPUT VII.

Explicatur chori ratio in Euripideis nonnullis tragoediis. Böttigeri commentum quoddam de mutis personis refutatum.

Tragicus chorus lege quidem coercitus est, ut ultra quindecim homines prodire ne liceret; quae vero cogeret, ne pauciores essent, nulla lex fuit, modo ne nimium parcus ac tenuis esset; adeoque adducor, ut credam minimum numerum fuisse XII, quem nonnulli ponunt, maximum XV personarum: et illius aperta vestigia in dramatis Euripidis agnosco; item etiam medii quodammodo numeri XIV in eiusdem Supplicibus, in qua non absimilis Aeschyli Supplicibus chori institutio videtur esse. Nam Eurip. Suppl. 71. chorus Argivarum canit:

'Αγὼν ὅδ' ἄλλος ἔφχεται γόων γόων Διάδοχος · ἀχοῦσι προπόλων χέφες. 'Ίτ', ὧ ξυνωδοὶ κακοὶ, 'Ίτ', ὧ ξυναλγηδόνες, Χορὸν τὸν άδας σέβει. Διὰ παρηΐδος ὄνυχα λευκὸν Αίματοῦτε χρῶτά τε φόνιον. Τὰ γὰρ φθιτῶν τοῖς όρῶσι κόσμος.

Sive duo primi versus ab Aethra pronunciantur, ut vult Marklandus, sive ut cetera a mulieribus chori, compellantur hic ministrae matronarum una in scenam progressae, quarum et vs. 1115. mentio fit, λάβετ' ἀμφίπολοι γραὸς ἀμενοῦς. Hae famulae, licet a coetu matronarum manifeste disiunctae, aliquoties tamen ut sociae cantus considerantur; unde non dubito, quin aliquot saltem locis choro herarum concinuerint. Et apparet quidem, in sermonibus chori cum ducum septem adstantibus pueris vss. 1114 sqq. ex hemichoris primum anapaestis scriptum vss. 1114 - 1122. esse matrum, alterum vss. 1127-1130. famularum, tertium 1134 - 1137. iterum matrum: illa verba, πᾶ δάκρυα φέρεις φίλα Ματρὶ τῶν ολωλότων etc. magis certe famulis conveniunt, quae modo ab heris compellatae erant, quam ipsis his. Chorum autem agunt matres caesorum ad Thebas septem ducum, eaeque, etsi Amphiarai quidem et Polynicis, ut pote humo iam conditorum, melius aberant, adsunt omnes: pro Adrasto nempe substitutus est Eteocles mortuus pro vivo, ut essent septem; v.

vs. 871. et ibi Barnes. praeeuntibus Aeschylo VII adv. Theb. vss. 442 sqq. Sophocle Oed. Col. vs. 1316. Horum igitur, ut dixi, matres sunt pro choro, de quibus loquitur Aethra vs. 100. γυναίκες αίδε μητέρες τέκνων Των κατθανόντων ἀμφὶ Καδμείας πύλας Έπτὰ στρατηγών: et ipsae dicunt vs. 936. έπτὰ ματέρες έπτὰ πούρους Έγεινάμεθ' αι ταλαίπωροι Κλεινοτάτους έν 'Αργείοις. Cf. vs. 12. Et ubivis vetulae appellantur aut matres, vss. 8. 17. 35. 169. 598. 798. de uxoribus nusquam quidquam: ut futile sit Barnesii commentum in Argum. Suppl. 'Ο δέ χορός, inquit, έξ 'Αργείων γυναικών, αὶ μητέρες καὶ γυναϊκες ήσαν τών έν Θήβαις πεπτωκότων άριστέων: quod originem duxit fortasse ex vss. 1124. 1138. et similibus, ubi tamen matres non respectu puerorum dicuntur, sed patrum ad Thebas caesorum. Has septem matronas totidem probabiliter (ne quid pronunciem arrogantius) famulae sequebantur, sicque chorus fuer it XIV mulierum. Iam inde iudices de antistrophicis vss. 598 -633. ubi mihi quidem liquet, breviora septem chori dicta a singulis personis proferri singula: ita ut primae sit vs. 600. alterius vs. 602. et sic deinceps ad septimam usque, quae vs. 621. pronunciabit: quod autem superest carmen uno tenore decurrens vss. 626 - 633. ab universo sive matronarum hemichoro, sive

mulierum choro cantabitur, quapropter etiam pluralis numerus positus est in senario melica annunciante vs. 626.

Κεκλημένους μέν ἀνακαλούμεθ' αξ θεούς.

Atque ut ibi cum Aethra singillatim sermones conserunt, ita et vs. 789 sqq. in antistrophicis cum Adrasto per vices singulae loqui videntur: in quibus ne illud te offendat, unam solere de filiis pluribus dicere: nam eam, quae cunctorum corpora ante se posita aspiceret, unum suum filium invocare, duri esset et atrocis animi: nunc altera alterius dolorem ferunt communiter. In hoc autem maxime confuso loco constituendo, expulsa Barnesii turpissima interpolatione vs. 806. deleo illud τοῖς τεκοῦσι δ' οὐ λέγεις vs. 819. quod omni sensu caret, verbaque πημάτων γ' άλις βάρος cum Musgravio choro tribuo, atque Adrasto cum eodem exclamationem αὶ αὶ et ἀίετέ μου, in hoc tantum ab eo discedens, quod inter haec nihil excidisse puto; recteque ad ea respondet ex choro una: Στένεις; ἐπ' ἀμφοῖν 'άχη (ita interpunge): Ingemis? ambo lugemus; hoc sensu: Tu ingemis, ac nos provocas, ut ad te attendamus; nosne tu censes minus ingemiscere? quod pro melicorum ratione magis concise dixit: Et inde natum illud περισσόν, ut ap. Musgrav. glossator vocat verba τοις τεκοῦσι δ' οὐ λέγεις: hoc enim pro interpretamento quispiam adscripsit ad illud, ἐπ' ἀμφοῖν ἀχη, ad ν. λέγεις intellecto στένειν: Tu ingemis, matres non iubes ingemiscere? Quod est ad normam hanc: Χαίρεις ὁρῶν φῶς πατέρα δ' οὺ χαίρειν δοκεῖς; Alcest. vs. 694. coll. Aristoph. Nub. vs. 1419. Thesm. vs. 194. aut ut Hecub. vs. 1230. ᾿Αλγεῖς τί δ' ἡμᾶς; παιδὸς οὐκ ἀλγεῖν δοκεῖς; His ita positis etiam hic sunt septem dicta a singulis, ni fallor, matronis per vices prolata, donec, credo, in monostrophicis, quae sequentur, ab Adrasto denuo vs. 824. compellatae, iam uno concentu recitant haec plurali etiam numero usae:

Κατὰ μὲν ὄνυξιν
 Ἡλοπίσμεθ΄, ὰμφὶ δὲ σποδὸν
 Κάρα πεχύμεθα,

et reliqua.

Sed ut in Supplicibus ob animorum commotionem singulae chori personae canunt, ita in Alcestide vss. 78 sqq. partim ob eandem causam partim propter anxiam consultationem singulos senes loquentes mihi fingo, ubi nunc hemichori sunt, idque ita, ut ab alterius hemichori persona ad alterius vicissimoratio transeat obliqua via, veluti lyra in Graecorum conviviis. Ita sane multo alacriores sermones fiunt, ita aptius est illud vs. 87.

αλύει τις ἢ στεναγμὸν κ. τ. λ. nunc enim, quum unum e gregariis choreutis liceret respondere, vocula τὶς meliorem sensum fundit, quam ubi, etiamsi audisset, nemo quisquam praeter choragum dicere potuisset. Ceterum Musgravius optimis libris auctoribus vss. 105 sqq. ita continuat:

- α. Καὶ μὴν τόδε δὴ πύριον ἦμαρ.
- β. Καὶ τί τόδ' αὐδᾶς;
- α. τΩι χρην σφε μολείν κατά γαίας.
- β. "Εθιγες ψυχᾶς, έθιγες δέ φρενῶν.

Cuius dispositionis veritatem vel una carminis anapaestici lex evincit. Quae si tenueris, duodecim hemichororum dicta reperies; et tot fuisse personas puto: nam ultima,  $X\rho\eta \tau \tilde{\omega}\nu \dot{\alpha}\gamma\alpha\Im\tilde{\omega}\nu \varkappa$ .  $\tau$ .  $\lambda$ . quae in ipsis libris non tribuuntur hemichoro, sed choro simpliciter, non veniunt in censum, eaque sive a principe chori sive ab nescio quo pronunciantur extra ordinem.

Sed in *Ione* quoque XII chori personae fuerunt Creusae ministrae, singulaeque canunt in antistrophicis vss. 184 — 236. Chorus Delphis aedem Apollinis ingressus, pictas ibi spectat imagines, summa visendi cupiditate, quae est in puellis natura φιλοθεώροις (Iphig. A. vs. 233.), interpretantes figurarum fabulas, quo potissimum oculos vertant admonentes invicem,

operisque admirationem suaque gaudia secum communicantes familiariter. In quo sanequam inficetum foret omnes aut tacere aut unam vocem mittere, aut unam tantum vel duas pro omnibus verba facere: immo hic iam debent, si qua alibi, sermocinari singulae, singulae ceteras ad spectandum quidque cupide invitare, advocare, compellere, altera alteri signa studiose exponere, aemulari quaerendo, spectando praevertere. Sed quum ea vulgo monostrophica essent habita, primus Musgravius antistrophicam naturam perspexit, seclusis Ionis anapaestis ad antistrophica non pertinentibus, qui quidem Ion, ut hoc addam, extra chori saltationem in secessu scenae consistebat, quique aptissime pergebat iis, quibus et ante chori introitum coeperat, anapaestis dicere. Textum vero Musgravii plane probo, nisi quod vs. 189. reduco καλλιβλέφαρον, vs. 190. interpungo post ίδού, vs. 223. scribo τίνα τήνδ' έθέλεις, et vs. seq. κατέσχε, non κατείχε, quod metro quidem sufficit, non item rationi grammaticae; et vs. 233. non lego γύαλον εἰςιδεῖν, sed γύαλα τάδ' ἐςιδεῖν, ut olim versum incerti tragici sanavi ad Plat. Legg. p. 191. non assequente nescio quomodo Censore Lipsiensi benevolentissimo in Ephemerid. litt. No. LVI, p. 891. Nec vss. 187. et 197. voces θεραπείαι et παρά πήναις cum Musgravio singulares versus facio, sed ad eum, qui alterutrum praecedit, traho alterutrum, ut decem stropha sit versuum, quot et Tyrwhittus volebat. Haec igitur antistrophica vulgo absurdissime choro, Creusae et Ioni tributa sunt: Creusam et Ionem Musgravius expulerunt et Tyrwhittus, choroque omnia adscripserunt, sed dissimiliter: hic chorum enarrationem imaginum putat accipere a principe suo, quod falsum esse statim apparet; ille partim abs choro, partim ab hemichoris transigi cantica censet, quamquam, ait, versus qui singulis tribuendi sint, non adeo facile est definire. In quo sibi parum consisus est is, qui toties peccavit pessima confidentia: optime tamen vidit, illa a vs. 184. οὺα ἐν ταῖς ad vs. 189. καλλιβλέφαρον φώς, item a vs. 219. δέ τὸν ad vs. 221. λευκῷ ποδί γ', ut ea, quae sequuntur, omnia praeter Ionis verba, esse totius chori, h. e. coryphaei (nisi vss. 184 - 189. a pleno choro canuntur); quodque vss. 190 - 218. inter hemichoros distribuit, id quoque tam recte fecit, ut unum reprehendendum sit, quod vs. 194. inter utrumque hemichorum diviserit, quum quivis videat eiusdem esse et vocem δρῶ et seqq. καὶ πέλας etc. sicuti est vs. 214. Όρω, τὸν δάϊον Μίμαντα πυρὶ καταιθαλοῖ, ne aliis rationibus utar. Quae quum ita sint, duodecim chori sunt dicta, singulis personis

singula pronunciantibus; atque ut lector perspicue omnia videat exposita, totum locum describam, prout disposui.

## ΧΟΡΟΣ.

στρ. ά. Οὖκ ἐν ταῖς ζαθέαις ᾿Αθάναις
Εὐκίονες ἦσαν αὐλαὶ
Θεῶν μόνον οὐδ' ᾿Αγνιάτιδες θεραπεῖαι
᾿Αλλά γε καὶ παρὰ Λοξία
Τῷ Λατοῦς διδύμων προςώπων καλλιβλέφαρον φῶς.

Ήμιχόρον ά πρόςωπον ά.
'Ιδού, τάνδ' άθρησον
130
Λερναΐον ὕδραν ἐναίρει
Χρνσέαις ἄρπαις ὁ Διὸς παῖς.
Φίλα, πρόςιδ' ὄσσοις.

Ήμιχόρου β΄ πρόςωπον ά. ἀντ. ά. Ὁρῶ, καὶ πέλας ἄλλος αὐτοῦ Πανὸν πυρίφλεκτον αἴρει.

Ήμιχόρου ά πρός ωπον β'.
Τίς; ἄρ' δς ἐμαῖσι μυθεύεται παρὰ πηναῖς ᾿Ασπιστὰς Ἰόλαος δς
Κοινοὺς αἰρόμενος πόνους
Δίφ παιδὶ συναντλεῖ;

'Η μιχόρου β' πρόσωπον β'.
Καὶ μὰν τόνδ' ἀθρησον \ 200
Πτεροῦντος ἔφεδρον ἴππου·
Τὰν πυριπνέουσαν ἐναίρει
Τρισώματον ἀλπάν.

210

Ήμιχόςου ά πρόσωπον γ΄. Παντά τοι βλέφαρον διώκω.

στρ. β'.

Ήμιχόρου β΄ πρός φπον γ΄. 205 Σκέψαι κλόνον εν πτυχαϊσι Λαίναισι γιγάντων.

> Ήμιχόρου άπρός ωπου δ'. \*Ωδε δερχώμεσε, δ φίλαι.

'Η μιχόρου β' πρός ωπον δ'. Λεύσσεις οὖν ἐπ' Ἐγκελάδω Γοργωπὸν πάλλουσαν ἴτυν;

Ή μιχό ο ον άπο ός ωπον έ. Λεύσσω Παλλάδ' εμάν θεόν.

Ήμιχόρον β΄ πρόςωπον έ. Τί γὰρ κεραυνὸν ἀμφίπυρον "Ομβριμον ἐκ Διὸς ἐκηβόλησι χερσίν;

Ἡμιχόρον ά πρόςωπον 5'. Ὁρῶ, τὸν δάϊον Μίμαντα πυρὶ παταιθαλοῖ.

'Η μιχόρου β' πρόςωπου ς'.

215 Καὶ Βρόμιος ἄλλου
'Απολέμοισι κισσίναισι βάκτροις
'Έναίρει γᾶς τέκνου ὁ Βακχεύς.

Χορός.

Σέ τοι τὸν παρὰ ναὸν αὐδῶ. Θέμις γυάλων ὑπερβῆναι λευκῷ ποδί γ';

åντ. β'.

220

Tav.

Οὺ θέμις, δ ξέναι:

συστ. άναπαιστ.

Χορός.

Ovo av

Ένπυθοίμαν αὐδάν σέθεν;

'Iων.

Τίνα τήνδ' έθέλεις;

Χορός.

<sup>5</sup>Αο δντως μεσομφαλιόν Γάς Φοίβου κατέσχε δόμος;

225

"Iov.

Στέμμασί γ' ἐνδυτὸν, ἀμφὶ δὲ Γοργόνες.

Xoods.

Ούτω και φάτις αὐδῷ.

"I 60 V.

Εἰ μὲν ἐθύσατε πέλανον πρὸ δόμων Καὶ τι πυθέσθαι χρήζετε Φοίβου, Πάριτ' εἰς θυμέλας, ἐπὶ δ' ἀσφάντοις 230 Μήλοισι δόμων μὴ πάριτ' εἰς μυχόν.

Χοράς.

Έχω μαθούσα· θεού δὲ νόμον Οὐ παραβαίνομεν· ἀ δ' ἐκτὸς, ὅμμα τέρψει.

"I 60.V.

Πάντα θεᾶσθ', ότε καὶ θέμες όμμασι.

Xopós.

Μεθεΐσαν δεσπόται Θεοῦ με γύαλα τάδ' ἐζιδεῖν. 255

"Iov.

Δμωαί δὲ τίνων κέκλησθε δόμων;

Χορός.

Παλλάδος ένοικα Τρόφιμα μέλαθρα τῶν ἐμῶν τυράννων. Παρούσας δ' ἀμφὶ τάδ' ἐρωτῆς.

Postremo de Medea quod mihi in mentem venit, non dissimulabo. Postquam enim haec scripseram, incidit in manus egregia God. Hermanni dissertatio Solemnibus Magistrorum creandorum indicendis Lipsiae scripta a. 1807, in qua summus Criticus de Calliae γραμματική θεωρία ad Athen. X, p. 453. novam rationem proposuit. In ea fabula XXIV mulieres, h. e. litterae chorum agunt (quot et in comoedia erant, sed aliam ob causam,) et Alpha chori est magistra. Callias autem, quod acutissime Hermannus invenit p. XIV. ita personas coniunxerat, ut singulas strophas singulae consonantes totas canerent, accinentibus ordine singulis vocalibus. Veluti si strophae e septem versibus constabant, primam stropham totam canebat Beta, in primo autem versu accinebat Alpha, in secundo E, et sic in singulis versibus reliquae vocales. Haec ille. Ac probabiliter fuerunt strophae XVII, can entibus consonis  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\zeta$ ,  $\vartheta$ ,  $\varkappa$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ,  $\xi$ ,  $\pi$ ,  $\varrho$ ,  $\sigma$ ,  $\tau$ ,  $\varphi$ ,  $\chi$ ,  $\psi$ , eaeque singulae consti-

terunt sectionibus sive versibus VII. accinentibus deinceps vocalibus,  $\alpha$ ,  $\varepsilon\iota$ ,  $\eta$ ,  $\iota$ , ov, v,  $\omega$ . Euripides autem in Medea imitatus esse dicitur teste Athenaeo: "Ωςτε τὸν Εὐριπίδην, ait 1. c. μη μόνον ύπονοείσθαι την Μήδειαν έντευθεν πεποιημέναι πάσαν, άλλα και το μέλος αὐτὸ μετενηνοχότα φανερόν εἶναι. Et lib. VII, p. 276. A. Καὶ γὰρ Καλλίαν ἱστορεῖ τὸν 'Αθηναῖον γραμματικήν συνθεῖναι τραγωδίαν, ἀφ' ής ποιήσαι τὰ μέλη καὶ τὴν διάθεσιν Εὐριπίδην έν Μηδεία καὶ Σοφοκλέα τὸν Οἰδίπουν. Hoc posito, ut cetera praetermittam, pergit Hermannus l. c. Utrumque, inquit, Athenaei locum consideranti non potest dubium esse, de solis choris agi, qui quod primaria tragoediae pars habebantur, την Μήδειαν πασαν dicere potuit Athenaeus. In his choris μέλη, de quibus iudicari nunc non potest, et διάθεσιν, quae est personarum descriptio, a Callia Euripides sumpserat. Et personarum descriptio, si fides est Athenaeo, in omnibus chori carminibus, quae sunt in Medea, ad Calliae exemplum facta esse debuit. Quod quidem fieri potuisse non negabit, qui Euripidem choros in universum quidem ad Calliae rationem, sed, uti decebat, aliis in locis aliter conformasse sibi persuaserit. Quamquam in singulis locis hanc imitationem aperire disficile est. Nempe quis putabit facile esse, quum ne illud quidem

certo sciamus, quid in nostra, quae superest, Medea, interpolationi debeatur, quidque ex priore editione relictum sit? Sed in imitatione ita versatum Euripidem arbitror esse, ut, si Callias tot strophas fecerit, quot consonantes sunt, ac tot sive versuum sive sectionum, quot vocales, ut, inquam, Tragicus tot faceret strophas; quot chorus personas haberet, et totidem aut versuum aut particularum, quot dempta una personae forent: sic singulae personae singulas strophas cecinerint, singulis autem strophae versibus accinuerint singulae ceterae, aut nisi versibus, at certe singulis, quae unam quandam sententiolam complecterentur, carminis articulis. Verum quoniam non omnibus locis aliquid inveniri potest, quod, nullo antiquitatis testimonio, sua se verisimilitudine commendet, etiamsi quae dicam habeo, tamen dubia hac canticorum dispositione chartas haud consumam: de duobus tantum locis disseram, ubi probabilem distributionem mihi videor invenisse: de altero vs. 148 sqq. dixit ex parte Hermannus p. XIV seq. cui carmen hoc ad Calliae exemplum conformatum ista personarum descriptione multo fit praestabilius, quum personis ita per vices ista dicentibus maius chori studium maiorque motus declaretur; in quo mihi secundum ea, quae capite praecedenti disputavi, mirifice convenit cum viro egregio. Ac si cui forte, quod nobis secus videtur, ex poetices rationibus hoc improbetur, is ne obliviscatur, etiam musicam et saltationem in veterum dramatis respiciendam fuisse, et musicam quidem, quum initio ministra carminis fuisset, verba autem praevalerent, atque hymni essent, quos Pindarus vocat, ἀναξιφόρμιγγες, mox ingruente musicae corruptione tantum sibi arrogasse, iam ei ut verba servire cogerentur, quemadmodum nunc est in Italicis dramatis. V. Athen. XIV, p. 617. C. D. coll. Plat. Rep. III, p. 398. D. p. 400. A. Sed ut revertar ad rem, in eo solo ab Hermanno discedo, quod is incertum putat esse, utrum singulis litteris apud Euripidem singulae personae, an plures coniunctae significentur: potius plane ut apud Calliam uni cantori reliquos singulos credo succinuisse, isque ipse locus, quem indicavi, quemque et Hermannus tractavit, meam mihi sententiam firmat. Fingas tibi XII choreutas: unus canet monostrophica omnia a vs. 131. ad vs. 213. edit. Barnesianae, quam soleo sequi: succinent per vices, qui supersunt, undecim, atque ita quidem, ne loco emendatius adscribendo nimium longus siam, ut succinat reliquorum

primus vss. 131. 132. secundus vss. 133—135.

```
tertius
           vss. 136-138.
           vss. 148. 149.
quartus
quintus
           vss. 150-153.
sextus
           vss. 154-156.
septimus
           vss. 157 -- 159.
           vss. 173-177.
nonus
           vss. 180-183.
decimus
           vss. 203-206.
undecimus vss. 207-213.
```

Nec minus apte ad monostrophica vss. 1273 — 1292. ab uno cantore recitata, undecim succinent ordine, et quidem

```
primus
            vs. 1273.
secundus
            vs. 1274.
tertius
            vss. 1275, 1276,
quartus
           vss. 1279 -- 1281.
           vss. 1282. 1283.
quintus
           vss. 1284. 1285.
sextus
septimus
           vss. 1286. 1287.
octavus
            vs. 1288.
nonus
            vs. 1289.
decimus
            vs. 1290.
undecimus vss. 1291. 1292.
```

Haec si vera sunt, probabile est, ex tot personis, quot loquentes Euripides induxerit, eius chorum conflatum fuisse: ut aliquot productos esse statuam, qui propter imperitiam omnino non cecinerint, sed tantum numerum expleverint, in antiquis tribus tragoediae auctoribus abhorret animus. Celeberrimus quidem Böttigerus in altera parte libri vernacula scripti de Furiarum persona num. X. hoc fere demonstratum it in universum: nam postquam

de opibus a civibus in tragoedias erogatis disseruerat, ita ille pergit: Consentaneum igitur, inquit, etiam hic eos operam dedisse, ut sumptui parcerent, ubi sine sordium specie posset fieri. Itane vero? Nonne quo quis maiorem sumptum in spectacula fecerat, eo et sibi et aliis de republica melius videbatur meritus esse? V. Wolf. Prolegg. ad Dem. adv. Lept. p. XCI, not. Nempe hoc est in iis, quae Aristot. Eth. Nicom. IV, 5. vocat πρός τὸ κοινὸν εὐφιλοτίμητα, οίον είπου γορηγείν οίονται δείν λαμπρώς ή τριηραργείν ή και έστιαν την πόλιν: ut mihi quidem hoc non ita, ut viro praestantissimo, consentaneum sit. Et deinceps: Huc pertinet, ait, quod aliquot ex choreutis, credo postremi, nihil nisi numerum explebant, cetera muti, dum reliqui canerent. Inde Menander lepidissima comparatione utitur (Menandri Rell. p. 221. Cleric.):

"Ωςπερ τῶν χορῶν Οὐ πάντες ἄδουσ', ἀλλ' ἄφωνοι δύο τινές "Η τρεῖς παρεστήκασι πάντων ἔσχατοι Εἰς τὸν ἀριθμόν.

Speciosum hoc est, fateor, sed tempora distinguas velim: de sua Menander aetate loquitur, quum fractis civitatis opibus ἐπέλιπον οἱ χορηγοὶ, ut ait Platonius Prolegg. in Aristoph. p. XI. ed. Kuster. Quis enim Athenienses iis

temporibus, quum immensos sumptus libentes profunderent, in duobus tribus cantoribus erudiendis crumenae pepercisse credat? quos ipse Böttigerus (quat. aett. rei scen. p. 11.) ex Plutarcho (utrum Athenienses bellica sapientia praestiterint p. 421.) refert plus sumptuum in tragoedias expendisse, quam in omnia bella contra barbaros ac de principatu gesta, eos inquam, ex quibus unus summam 13515 imperialium, ingentem tum pecuniam, paucis annis in ludos erogavit, legibus ne quartam quidem partem impendere adstrictus. V. Wolf. l. c. p. CXIX seq. Notabis autem τὸν ἀριθμὸν hic esse legitimum, quem novimus, numerum; tamen idem infert: Extrema verba explicant Horatianum illud Epist. I, 2. Nos numerus sumus et fruges consumere nati; ubi mutos eiusmodi vicarios, qui a choragis tantum alerentur, intellexerim potissimum. Haec mihi vix persuasi a praestantissimo viro profecta esse: nullam enim numerus Horatianus nec cum Menandreo nec cum tragico coniunctionem habet, nisi qua omnes inter se numeri tenentur; atque eadem ratione posses ipsum Platonicum numerum cum Horatiano componere, idque etiam facilius, postquam quidam miro scilicet acumine summaque industria diversissimos homines, Platonem et Horatium ostendit sibi simillimos in nonnullis esse. Omnes homines, qui sese non student praestare ceteris et hominibus et animalibus, ii sunt fruges consumere nati, proptérea quod, (etiam cum Sallustio respondeo,) natura ventri obedientes finxit: num quisquam hoc mutorum in scena choreutarum proprium unquam putavit? Quid quod numerus apud Graecos Latinosque scriptores passim est de quavis futili multitudine: sic enim res hominum comparatae sunt: multa vulgaria, praeclara pauca: πολλοὶ μὲν ναρθηκοφόροι, παῦροι δέ τε βάκχοι. Ne de hominibus quidem semper est, sed, ut dixi, de rebus quibuscunque, ut Soph. Oed. Col. vs. 382.

Ταῦτ' οὐκ ἀριθμός ἐστιν, ὧ πάτερ, λόγων 'Αλλ' ἔργα δεινά.

Aliter quidem, similiter tamen Eurip. Heraclid. vs. 997.

Είδως μέν οὐκ ἀριθμὸν ἀλλ' ἐτητύμως \*Ανδρ' ὄντα τὸν σὸν παῖδα.

Et Troad. vs. 476.

Οὺκ ἀριθμὸν ἄλλως ὰλλ' ὑπερτάτους Φρυ- ΄  $\gamma$ ων.

Apud Plautum viles servuli sunt numerus, Mostell. I, 1, 18.

Augebis ruri numerum, genus ferratile,

ubi male Muretus V. L. V, 9. scribit numero, privans locum venustate omni, quae potissimum est in ambiguitate numeri. Postremo Aristoph. Nub. vs. 1202.

Εὖγ' ὧ κακοδαίμονες, τί κάθησθ' ἀβέλτεροι, Ήμέτερα κέρδη τῶν σοφῶν, ὄντες λίθοι, 'Αριθμὸς, πρόβατ', ἀλλως ἀμφορῆς νενησμένοι,

quae ne credas in foeneratores dici, sed in spectatores, non in δανειστάς, ut est ap. Schol. ex depravatione credo, sed in Searas, ut habes ap. Biset. et iam ap. Suid. v. augoρεαφόροι. Sic demum Comico digni lepores erunt, Strepsiade rustico homine spectatores allatrante, qui et multi sunt et viles, hoc est numerus, et in cavea sedent, in amphorarum Megaricarum figuram alius super alium impositi: unde, qui acumine abundet, facili negotio demonstrarit eum vocis numeri usum fluxisse quidem ex theatro, tamen haud de scena, sed ex ipsa cavea. At iocandi animum iam excutiunt ea, quae apud egregium virum sequuntur proh! nimium seria: Verisimile, inquit, est, ubi res ferebat, pro vivis istis vicariis vestibus induta simulacra collocata in scena esse, unde opinor, etiam appellatio x w \varphi o v προς ώπου de cuiusvis mutae personae partibus explicanda est, respectu eius vocis significationis, qua est de fatuo, vecorde. V. Valckenar, ad Ammon. II, 14. p. 136. Vocis κωσός vetus significatio est de muto: v. Reiz. Praef. ad Herodot. p. 23. unde et in scena personae, quae nihil loquebantur, mutae vocatae sunt: nam muti, si quis hoc forte ignoret, loqui non possunt. Videat lector, utrum haec expositio praestet an ista sane magis artificiosa, quae fere talis est: quam Graeci mutam personam vocant, ea non inde appellatur, quod muta est, (quamquam non negatur muta esse,) sed quod ea fatua fuit, utpote lignea aut pannea: eodem enim vocabulo etiam fatuum nuncupant. Sed sumptibus ut parceret, eiusmodi imagines choragus conficiendas curavit. Modo ne eae maioris steterint, quam vivi vicarii: certe unius oboli mercede poterat in aliquot horas mercenarius conduci, certe multa millia servorum, multa millia inquilinorum Athenis erant, quos aut nullo aut minimo pretio ad partes has adigere licebat. Sed noluerunt Bacchum a servis et inquilinis celebrari. At maluerunt ab ilignis et panneis? Atque ut taceam de eiusmodi cantoribus, ne de satellitibus quidem regum hoc concedi potest, qui quam ridiculi fuissent cum hastis suis ac clypeis, si toti pannis conferti forent! Nihilo tamen minus yir acutissimus mira quadam fiducia pergit quidvis ad suam sententiam detorquere: Istud enim, ait, ex loco hactenus tantum non plane neglecto in N ό μ φ Hippocratis p. 3. ed. Mack. p. 2, 5. Focs. certo prope demonstrare licet. Mali medici, qui nihil nisi nomen artis habent, peritia carent; ii δμοιότατοί είσι τοῖσι παρεις αγομένοισι προς ώποισι εν τησι τραγωδίησι. ως γαρ εκείνοι σχημα μέν και στολήν καὶ πρόςωπον ύποκριτοῦ έχουσι, οὐκ εἰσὶ δέ ύποιριταί, ita et medicos nomine esse multos, re ipsa paucos. Quantae saepe tenebrae offunduntur oculis, ubi ad demonstrandum aliquid contendimus: longinqua sectamur, ad ea, quae ante pedes posita sunt, caecutimus; quodque Thracia ancilla in magnum Thalen dixit, idem etiamnum multis in memoriam revocandum: dum ad maiora tendunt, τά έμπροσθεν αὐτῶν καὶ παρὰ πόδας λανθάνει αὐτούς. Nempe signa exanima ad parietem inclinata non possunt dici παρειςαγόμενα; qui enim producitur, is necesse est ingrediatur: de signo dicendum erat παρειςφέρεσθαι. At recte Hippocrates ab actoribus, ὑποκριταῖς distinxit mutas personas: actor enim est, qui agit, ύποκριτής δς ύποκρίνεται; at illae nihil agunt, itaque nec actores sunt. Stant quidem in scena, circumaguntur etiam, veluti, qui iis comparantur, medici per urbem quidem sedulo cursitant, neque tamen aegrotos curant: ut multo etiam facetius vivis in scena

vicariis currentes isti, non curantes medici conferantur, quam immotis et ligneis. Quid igitur censes, quum Böttigerus pergit: Hinc apparet manifeste, ingentes pupas signave articulata (mannequins) in actorum similitudinem exornata interdum ad pompam vel ostentationem proposita esse. Itaque, infert, Lucianus Toxar. c. q. T. II, p. 516. amicos afflicto non succurrentes, talibus comparat personis, xagois προςώποις εοικότες, ά διηρημένα τὸ στόμα καὶ κεγηνότα παμμέγεθες οὐδὲ τὸ σμικρότατον φθέγγεται. Nonne vero idem etiam in vivas mutas personas cadit? nonne et eae, canentibus ceteris, aperto ore stant nihil quidquam proferentes? Et quam absurde ista signa, ubi aperto ore ficta forent, tacentibus ceteris cantantium speciem praebuissent; oscitantibus similia visa essent, atque ad oscitandum ipsos spectatores provocassent. Ne tamen quid praetermittam, adduntur haec: Eodem traho versum Aristophanis Ran. 944. πρόσχημα τῆς τραγωδίας γρύζοντας οὐδὲ τουτί. Fortasse exornatae hae pupae proprie προσχήματα appellatae sunt, quod posthac dictum est de quavis re ad ostentationem tantum composita. V. Wesseling, ad Diod. T. I, p. 119. 83. et ad Herodot. p. 384, 87. item Intpp. Thom. M. p. 758. Sed haec sive probanda sive refutanda relinquam ipsi auctori humanissimo, una impense

rogato, ut ne quid a me, qui nullo partium studio teneor, invidiosius dictum putet, neve in malam partem vertat, sed rei unice intento det veniam, si videar meritus esse.

## CAPUT VIII.

Sophoclis fabulae quot fuerint. Eiusdem familia.

Post fastidiosum numerorum computum vellem iam te, benevole lector, possem ducere in lucidum sermonum pratum, iis variatum floribus, qui in hacce critica silva merus fucus essent, ut oculi, contemplandis veluti subtilibus geometrarum descriptionibus hebetati, refrigerarentur in viridi herba: verum denuo multa mihi patientia exoranda est: quodsi quid hactenus vere pronunciavi, haec, ni fallor, venia dabitur; neque enim consulto novas turbas moveo; ipsa huc oratio deduxit, nec reluctari ausus sum memor illius, Quo fata trahunt retrahuntque sequamur. Aeschyli exemplo ostendi, veterum tragicorum opera varias antiquitus mutationes passa esse, et factas eas in Aeschylo ab ipsius inprimis familia. Sic, ut de Platone taceam, Aristotelis opera serius eruta e tenebris et criticis tradita, sunt quidem maximam partem ab ipso profecta, nonnulla tamen adjecere sectatores et discipuli; sic Coi Hippocratis scripta sunt Asclepiadarum familiae, pluribus illa divini medici cognominibus viris einsdem et gentis et sectae tributa iam a veteribus. Quid vero loquor de pedestris sermonis scriptoribus reconditiores artes tractantibus? Alia res est, inquit, tragici in publica positi luce, alia umbraticam sapientiam docentis philosophi aut medici. Sed in Graecorum veterum securitate et criticae doctrinae neglectione nec multum interesse concedo, et si concesserim, tamen, quae dixi, eo valent ut videas, quando semel capitalia ingenia novam viam aperuerint, ingredi plures nec homines inficetos, qui laudem illorum, ac, si verbis detur audacia, personam adeo participent apud ignaram posteritatem, praesertim adiuvante sectae, gentis, nominis communione. Hoc post Aeschylum in Sophocle nunc monstrabo: inde ducemur ad Euripidem, reversi eo, unde profecti sumus principio. Erunt qui perhorrescant hanc temeritatem, si temeritas est investigationis audacia, cui tempore adsuescimus adeo, ut, quae ante quinquaginta annos apud nostrates in theologia, poesi, philosophia fuerint audacia usque ad nesas, ea nunc iam trita sint ac, prope dixerim, lippis et tonsoribus nota. Sed iudicii severitas et acre studium veri ne pro temeritate vel nova procudendi cupiditate frivola habeatur: dum ab isto crimine tuti simus, audaciam cum principibus criticis communem habeamus; temeritas imperitorum est et ineptorum, quibus ne audacibus quidem licet esse: hos vero poeta iudice, in omnibus, credo, rebus ipse deus adiuvat. Atque equidem sententiam explicabo nulla arte fucatam: argumentis contendam: auctorem nequeo producere, nisi quem Kusterus, ne ipse quidem princeps criticus, criticum vocat, si quis alius, infelicem, Sam. Petitum (v. Annott. ad Aristoph. Ran. p. 64.). Eum adhuc nemo audivit, negligentia nescio an religione: de eo Brunckius, cui hoc incumbebat, de eo Valckenarius, harum rerum et amator et acerrimus iudex, quantum scio, ne γρῦ quidem: unus assensum patefecit Io. Alb. Fabricius B. Gr. Vol. II, p. 203. in editione doctissimi Harlesii, qui et ipse rem silentio premit. An vero quod plurimae Petiti observationes criticae falsae sunt. erunt idcirco omnes et omnino? Res nobis et rationes, non auctoritates spectandae: et ipsis rationibus ego cessi nonnisi invitus.

Sam. igitur Petitus Legg. Att. p. 70 sqq. demonstrare conatur, multa dramata falso Sophocli adscribi: estque haec etiam nostra sententia, quam persequemur nunc, etsi aliter quam Petitus. Quod ut fiat, primum inquiramus, quando Sophocles primam fabulam docuerit. Hieronymus in Chronico Ol. LXXVII, 1. Sophocles, ait, tragoediarum scriptor, primum ingenii sui opera publicavit. Sed Eusebius Ol. LXXVII, 2. Σοφοκλής τραγωδοποιός πρώτον επεδείξατο. Petitus Misc. III, 18. ponit Ol. LXXVII, 3. Archonte Demotione eum primum tragoedias edidisse: quod plenissime refutat Lessingius Vit. Sophoel. p. 326 sqq. statuens factum Ol. LXXVII, 4. magistratu Apsephione, qui minus bene Aphepsio vocatur: idque inscio praeiverant Rich. Bentleius de Orig. tragoed. p. 308. ed. Lips. Opuscc. et Dodwellus Annal. Thucyd. p. 625. ed. Lips. Thucyd. ubi nollem tam confidenter ipsum festum determinatum esset: et hoc ex illorum rationibus stat sirmissimum. Eum enim annum designat Plutarchus Vit. Cimon, p. 483. E. his verbis: 'Εφ' & (reportata Thesei ossa dicit ex Scyro insula) καὶ μάλιστα πρὸς αὐτὸν ήδέως ὁ δῆμος έσχεν, έθεντο δ' είς μνήμην αὐτοῦ καὶ τὴν τῶν τραγωδών κρίσιν ονομαστήν γενομένην. πρώτην γάρ διδασκαλίαν τοῦ Σοφοκλέους έτι νέου καθέντος 'Αφεψίων δ άρχων φιλονεικίας οὔσης καί παρατάξεως των θεατών κριτάς μέν ούκ εκλήρωσε τοῦ ἀγῶνος, ὡς δὲ Κίμων μετὰ τῶν

συστρατηγών προελθών εἰς το θέατρον ἐποιήσατο τῷ Θεῷ τὰς νενομισμένας σπονδάς, οὐκ άφηκεν αὐτούς ἀπελθεῖν ἀλλ' όρκώσας ἡνάγκασε καθίσαι καὶ κρῖναι δέκα όντας ἀπὸ φυλῆς μιᾶς έκαστον. Et in Marmoribus Oxeniensibus diserte scriptum est vicisse Sophoclem Archonte Apsephione Ol. LXXVII, 4. anno vitae duodetricesimo. Quippe natus poeta Ol. LXXI, 2. Archonte Philippo, secundum vitae Scriptorem, unde habet Scaliger in Ol. descr. cui definitioni convenit Diodorus Sic. XIII, 103. defunctum Sophoclem tradens nonagenarium Ol. XCIII, 3. et illud, quod Ol. LXXV, 1. post Salaminiam pugnam nudus (erat enim καλὸς την ώραν) cum lyra et unctus circum tropaea saltavit et epinicia auspicatus est, iam tum musicen doctus et orchesticen perfectissime. V. Auctor. vit. et Athen. I, p. 20. F. Tamen Palmerius Exercitt. p. 202. et Lessingius Vit. Sophocl, p. 341. opinantur obesse verba Plutarchi, Σοφοκλέους έτι νέου. Ita et vit. Aeschyl. ήσσηθείς νέφ όντι τῷ Σοφοκλεῖ, de eadem victoria. Putabant igitur Plutarchum Sophoclis natales posuisse Ol. LXXIII, 3. ut tradi ait Scaliger, credo ex Suida natum scribente Ol. LXXIII, simpliciter. Verum in eo errant. Néos dicitur Sophocles, quod et natu minor Aeschylo et primum atque ante constitutam lege aetatem in

scenam prodierat. Nam lex fuit, quae tenuit et poetas et histriones (a quibus poetae tum non differebant, ut qui suarum ipsi fabularum primas partes agere solerent), lex inquam fuit. μη εἰςελθεῖν τινὰ εἰπεῖν μήπω τεσσαράκοντα έτη γεγονότα, ώς δέ τινες τριάκοντα. Schol. Aristoph. Nub. vs. 526. Minus bene ad solos histriones refert Petit. l. c. p. 74. Ideo Daetalenses Aristophanes per alium introduxit, ut testatur ipse l. c. Eandemque aetatem etiam choragus habere debebat. V. Hemsterh. ad Plut. p. 532. Cf. Auger. ad Demosth. T. II. P. II, p. 661. Sed in Sophocle videtur facta exceptio esse, ut in Aeschylo, qui annos natus quinque et viginti primum fabulas docuit, ut legimus ap. Suid. atque idem de Euripide narrat Thom. M. Igitur de Aeschylo quoque vit. Script. dicit: Νέος ήρξατο τῶν τραγωδιών. Plato etiam tetralogiam edere voluit multo ante legitimam aetatem, tum quum nondum penitus sese tradidisset Socrati. V. Appulei, de habit, doctr. p. 2, Elm. Diog. L. III, 5. Aelian. V. H. II, 30. Olympiod. vit. Plat. Eustath, ad Il. 2, p. 1149. Rom. Agatho, cum vinceret tragoedia, a Platone Sympos. p. 198. A. dicitur yeavionos, aut iocose aut similem quandam ob causam. Haec quum ita sint, neque Sophocles natus est Ol. LXXIII, 3. neque prima eius victoria, ut Petitus putat, Ol. LXXVII,

3. sed Ol. LXXVII, 4. contigit. Idem pergit Legg. Att. l. c. Et tunc tetralogiam edidit, ut et alii tragici: quo labore perterritus ceteris insequentibus annis nonnisi unum drama quotannis in scenam produxit. At haec singillatim demonstranda erant. Primo quidem anno Sophocles tetralogiam edidit haud dubie; fuit enim hoc solemne, nec potuit prima vice leges scenae mutare. Deinde hoc anno acta Triptolemus, ostendente Lessingio vit. Sophocl. p. 356. (cf. eiusdem Laocoon p. 296.) ex Plinii H. N. XVIII, 12. qui habet hoc: Hae fuere sententiae Alexandro Magno regnante, quam clarissima fuit Graecia atque in toto terrarum orbe potentissima; ita tamen ut ante mortem eius annis fere CXLV Sophocles poeta in fabula Triptolemo frumentum Italicum ante cuncta laudaverit, ad verbum translata sententia: Et fortunatam Italiam frumento canere candido. Alexander diem supremum obiit secundum calculum accuratissimum Ol. CXIV, 1. V. Ideler de astronom. obss veterum p. 340. Hinc retro annis computatis efficitur Ol. LXXVII, 4. quo anno primum docuit Sophocles. Ita rationes subduxit et Fabricius a Lessingio reprehensus, quod primam hanc tragoediam esse non viderit. In quo male fecit Lessingius. Est potius satyrica fabula prima, id quod fragmenta ostendunt et posuit Brunckius. Cf. Iacobs. Additt. ad Sulzeri Theor. T. IV. P. I, p. 146. Eo igitur anno necesse est tetralogiam ediderit, quoniam tum nulla absque tribus tragoediis commissa est satyrica fabula, notante iam Casaubono de satyr. poes. I, 2. p. 55. 4, p. 131. ne plura nunc afferam. Sed quod Petitus addit, labore perterritum poetam posthac hoc omisisse, id nusquam reperio traditum, sed est ex mera viri coniectura profectum, de qua quid exponam amplius? Et quod dicit, singulas tragoedias singulis annis esse a Sophocle editas, hausit ex Suida v. Σοφοκλής · Καὶ αὐτὸς ἦρξε τοῦ δρᾶμα πρὸς δρᾶμα ἀγωνίζεσθαι άλλὰ μὴ τετραλογίαν. Quae verba incredibile est quantas Lessingio p. 381 sqq. turbas crearint. Nempe is putabat teste Suida inde a Sophocle iam neminem certasse tetralogiis, quod non inest eius verbis: sed quum ante nostrum tragicum numquam nisi tetralogiis certassent, ille Suida auctore effecit, ut partim his partim singulis tragoediis contendere liceret, neque alterum excludebatur altero, Fallitur igitur Petitus cum aliis in eo, quod colligit e verbis Grammatici, multoque egit cautius peritissimus Eichstadius de dram. comico-satyr. Additamm. ad p. 29. Immo certum est, etiam post primam actionem tetralogiis dimicasse Sophoclem, quod praeter Tripto-

Iemum docuit Nausicaam satyricam et alia satyrica dramata; idemque apparet e didascalia Byzantii Aristophanis Argum. Eurip. Med. Έδιδάχθη ἐπὶ Πυθοδώρου 'Αρχοντος (ΟΙ. LXXXVII, 1.) κατὰ τὴν πζ' Ὁλυμπιάδα. Πρῶτος Εὐφορίων, δεύτερος Σοφοκλής, τρίτος Εὐριπίδης. Μήδεια, Φιλοκτήτης, Δίκτυς, Θερισταί Σάτυροι· οὐ σώζονται. Hinc est quod Bentleius Epist. ad Mill. p. 462. ed. Lips. dicit: Scimus tamen ex didascaliis non ex omni parte verum hoc esse. Vide modo Aristophanem Grammaticum in Argumento Medeae Euripidis. Nempe et Bentleius eodem, quo alii, errore nimis generatim cepit Suidae verba, quum tamen hoc exemplum una editorum quaternorum dramatum eius testimonii fidem ex antiquis fontibus derivatam neutiquam infirmet. Rursus non desunt singillatim productarum tragoediarum exempla. Huc refero secundam Antigonae editionem, de qua mox dicam, huc primam etiam; hac enim sola, non integra tetralogia praeturae honorem poeta sibi dicitur parasse. Errorem de trilogia sive tetralogia, ad quam Antigona pertineret, in Epist. ad Mill. l. c. proditum, Bentleius agnovit ipse ibid. p. 528. Oedipus Rex quum a Philocle victa traditur esse, nullis aliarum fabularum additis nominibus, videtur singillatim producta fuisse. De Philocteta didascaliae: 'Edi-

δάχθη επί Γλαυκίππου πρώτος ην Σοφοκλής. V. Argum. Philoctet. Sic, credo, scriptor non locutus esset, nisi Philoctetam voluisset doctam singulariter significare. Huc etiam pertinet illud Platonis Sympos. princ. ubi Agathonem dicit vicisse τῆ πρώτη τραγφδία, singulari numero, quod factum est Lenaeis, Euphemo Archonte Ol. XC, 4. V. Athen. V, p. 217. et inde habentem Scaligerum Ol. descr. Iam ut revertar ad Petitum, is ut firmaret calculum suum de edita quotannis singulari fabula, ratiocinium instituit hoc. Antigona docta circiter Ol, LXXXIV, 3. teste Aristophane Byzantio Argum. Antig. Φασὶ δέ τὸν Σοφοκλέα ηξιώσθαι της έν Σάμω στρατηγίας εὐδοκιμήσαντα εν τη διδασμαλία της Αντιγόνης. Sophocles praeturam gessit cum Pericle Ol. LXXXIV, 4. Timocle Archonte. V. Petit, Misc. III, 18. Musgrav. Chronol. scenic. h. a, Bentlei. Epist, ad Mill. p. 528. Lessing. vit. Sophoel. p. 391. Cf. Strab. XIV, p. 446. Justin. III, 6. Val. Max. IV, 3. ext. 1. 2. Iam si Sophocles primum docuit tetralogiam Ol. LXXVII, 3, Demotione Archonte, et insequenti tempore edidit singulas quotannis fabulas, Antigona fuit drama tricesimum alterum. Ecce vero Aristophanes Grammaticus Argum, Antig. continuo post verba modo recitata: Λέλεκται, inquit, τὸ δρᾶμα τριακοστὸν δεύτερον. Inde colligit Petitus singulis annis singulas a poeta fabulas editas esse. Ego vero ne quid cupide videar egisse, speciosa haec argumenta ipse infirmabo, quibus ille vir satis ostendit, quam bene sibi scenicae rei apud veteres ratio fuerit perspecta. Etenim quid Sophoclem cogebat, ut nullo anno intermisso tragoedias doceret? Annon alio anno nullam, alio plures et pluribus festis edere licebat? Annon novas promiscue cum correctis dare poterat, ita ut necesse non sit tot illum fabulas scripsisse, quoties docuerit? Accedit quod primo prodiit Ol. LXXVII, 4. non 3. ne, quod levius est, de Auctore vitae dicam, qui accedente Scaligero in Ol. descr. praeturam poetae Ol. LXXXV, 3. ponit: in hoc enim nolo nunc altius inquirere, Sed Aristophanis testimonio stat confirmatum, Anțigonam circa Ol. LXXXIV. exeuntem probabiliter commissam, Sophoclis fabulam esse tricesimam alteram, id quod ex vetere traditione fluxisse vel tempus λέλεκται ostendit; n'ec de alio quam chronologico ordine numerus hic intelligi debet iudice etiam Casaubono ad Athen. p. 415. Ergo Sophocles ab anno aetatis duodetricesimo ad quinquagesimum circiter sextum, per Olympiadas septem praeter repetitas aliquot fabulas scripsit non ultra triginta duas. Repetitae sunt Tyro, Phineus, Lemniae; sed quando

quaeque acta sit, ignoratur. Alias autem duplices editiones, ut Athamantis et Thyestae, nunc praetermitto, quod eae habendae sunt pro fabulis plane diversis.

Pergamus nunc exquirere Petiti rationes. quae redeunt huc, Sophocles, quum docere coeperit Ol. LXXVII, 3. et defunctus sit Ol. XCIII, 3. dedit fabulas per LXIV annos; et primo quidem anno quaternas, posthac singulas quotannis, exceptis annis duobus, quibus propter praeturam docere non potuit, ut adeo solas LXVI fabulas produxerit per omnem vitam. At iisdem hic, quibus prior, vitiis calculus laborat; sed ceciderint licet Petiti rationes, tamen illud probabile mansit et credo mansurum est, qui ab anno duodetricesimo ad annum quinquagesimum sextum ediderit triginta duas fabulas, eum ab hoc ad nonagesimum non editurum fuisse nonaginta vel centum. At erit istud, si Sophoclis sunt omnes, quae tributae ei fuerunt et tribuuntur adhuc. Ediderit intra tempus hoc circiter quadraginta; satis amplus numerus fuerit comparatione prioris, amplus comparatione senis quamvis vegeti cum iuvene et viro. Adde repetitas aliquot post annum aetatis, quem dixi: sic, etiamsi tantum quadraginta ediderit, tamen aliquot potest tetralogias dedisse, id quód factum demonstravi Ol. LXXXVII, 1. quod-

que nescio an saepius contigerit. Verum et sic correctum numerum excedit Sophoclearum fabularum numerus, qui vulgo perhibetur. Suidas: Εδίδαξε δέ δράματα ρκή, ώς δέ τινες, καὶ πολλῷ πλείω. Vit. Sophocl. Έγραψε δέ, ώς φησιν 'Αριστοφάνης, δράματα έκατὸν τριάχοντα. τούτων δέ νοθεύεται δεκαεπτά. Haec verba Petitus emendat ad Suidae normam, factum ex ραγ' putans esse ρ' καὶ λ': non tamen tot, quot recensentur hic, Sophoclem dramata scripsisse, sed ex iis tantum LXVI fuisse maioris Sophoclis, septendecim fuisse spuria, quae putat ab Iophonte potissimum profecta esse, postremo quadraginta minoris fuisse Sophoclis: tot enim huius innotuerant: sic fieri CXXIII, quot dicit vitae Scriptor; quique longe plura numerassent, eos addidisse alia fiĥi Iophontis, patri vulgo adscripta. In hac numerorum congruentia multum Petito ponderis inesse videtur; sed falsae ac fallaces Galli rationes sunt. Falso inventus numerus dramatum maioris Sophoclis, ut modo demonstravi: falso numerus CXXX apud vitae Scriptorem disertis verbis expressus corrigitur ex Suida, ubi numerus CXXIII tantum siglis scriptus multo est incertior: nec solent CXXX scribere ita, o' zaì à'; potius apud Suidam corrigendum est: ἐδίδαξε δὲ δράματα ριγ'. Docuit, ait, CXIII; sed alii numerarunt multo

plura, intellige CXXX, adnumeratis spuriis: qua certissima correctione corruunt cetera Petiti commenta. Viderit lector, haecne meliora sint an Petr. Wesselingii notata ad Petiti locum ex Suida vitae Auctorem corrigentis. Ibi enim vir egregius habet haec: Cur tandem? Suidas esse ait, qui plus CXXIII Sophocli tribuant, et collegerunt Isaac. Casaubonus et Io. Meursius titulos fabularum Sophoclis plures CL. Quidni ergo grammaticus Aristophanes numerum Suidae potuit excedere? Multa Petitus ait ex arbitrio suo, et quia opinioni commodum. videtur, ut mox, quam Sophocli iuniori quinquaginta et unam fabulam obtrudit et Suidae numerum auget nemine iubente. De fabularum titulis pluribus CL nihil est quod Wesselingium refutem post Brunckium: de minore Sophocle dicam paullo post: eorum vero, quae Petito iure exprobravit, in nostras rationes nihil quidquam cadit,

Haec quum ita sint, non omnes, qui feruntur, Sophoclearum fabularum tituli genuinarum possunt esse, sed ad summum pauca ultra septuaginta dramata fecit maior ille et celeber Sophocles. Sed unum fortasse et alterum offendet id, quod numerus multo maior antiquitus traditur: ut igitur appareat, quam mature in rebus his errores insederint, pauca addam non in eorum commodum, qui in cri-

ticis causis probe versati sunt, quorum quidem non ea est imperitia nec superstitio tanta, ut nostra hac ope indigeant, sed in minus exercitatorum et nimium timidorum hominum. Nempe in Platonis operibus, qui diu post Sophoclem floruit, spurius dialogus est Minos, quem nemo iam pro genuino philosophi foetu habebit: is tamen etiam a Byzantio Aristophane habitus est in Platonicis. V. Diog. L. III, 62. Cuiusmodi exempla cumulari possent ex Graecis Latinisque litteris, nisi unum sufficeret. Utinam vero in tres tragoediae auctores tam eximia superessent scholia, quam in Homerica carmina! Ex quibus quid harum litterarum cognitio lucratura esset, auguramur ex iis, quae in manibus sunt, tenuibus fragmentorum fragmentis. Ita de dramatum numero in poetis ambigi et in Aeschylo vidimus, et licet videre in Euripide quoque, cuius fabulas XCII Thomas Mag., LXXV vero statuit -Varro ap. Gell. XVII, 4. utriusque traditionis mentionem facientibus Suida et Manuele Moschopulo. Cf. Valck. Diatr. c. II. Euripidis tria dramata inque iis, credo, Rhesum veteres spuria iudicarunt, ut apparebit cap. XVIII. Iam ea opinionis diversitas potest venisse ex confusione utriusque Euripidis orta e nominis communione: neque enim inde derivem, quod aliquot fabulae, ut Messores saty-

rica, mature perierunt. V. Argum. Eurip. Med. coll. Suida. Atque illam variorum numerorum causam etiam in Sophocle Petitus coniecit esse, neque is absurde: nisi quod suum unicuique numerum nimis definite reddidit. Sane permulta dramata non genuina fuisse in Aristophanis illa collectione, spectare licet vel ex spuriis septendecim, quorum meminit Suidas; et fortasse de industria quaedam Sophocli supposita sunt, ut Spintharus Heracl ota huius nomine Parthenopaeum evulgavit sec. Diog. L. V, 92. qui si idem est, quem Suida auctore comici exagitarunt, ut Fabricio quidem videtur, satis fuit antiquus scriptor. Igitur, etiamsi Byzantius Aristophanes omnia pro genuinis habuisset, tamen dubitare nobis liceret: sed merito, credo, ambigimus, utrum ille omnes CXIII fabulas putaverit maioris Sophoclis esse, an secus; saltem parum cautum dixerim eum, qui, quum Antigonam poneret esse drama XXXII, et actam anno vitae circiter LVI. tamen tot crediderit poetam fabulas edidisse; immo indignus foret, cuius sententiam ita curiose indagaremus. Praeterea Aristophanes Didascalias ante oculos habuit, quae, etsi non ab omni errore tutae fuerunt, tamen paucissimis locis, ut in Euripidea Rheso, et nonnisi singularem ob caussam fallere poterant. Quid vero, inquis, nonne ipse Aristophanes

diserte tradit, tot Sophoclem fecisse fabulas, teste Suida l. c. Έγραψε δέ, ώς φησιν 'Αριςτοφάνης, δράματα έκατὸν τριάκοντα? Sed quid si suo se Grammaticus gladio, obelo dico? Continuo enim infert: τούτων δέ νοθεύεται δεμαεπτά, ab ipso, ne dubites, Aristophane, praecipuo tragicorum critico, qua de re dicetur infra. Apparet igitur verba, "Εγραψε δέ, ώς φησιν 'Αριςτοφάνης, ex Suidae fabrica esse, nec aliud significari quam hoc: Ferebantur autem Sophoclis nomine fabulae CXXX, auctore Aristophane, qui spurias iudicat earum XVII. Quibus perpensis nihil temere coniecisse videbimur, si credimus Aristophanem utriusque Sophoclis fabulas eo, quem Suidas posuit, numero complexum esse, ex CXIII autem pro genuinis maioris Sophoclis habuisse omnes, quae superessent demptis minoris sive XL sive LI (quot fuisse statim demonstrabimus), sed a recentioribus Graecis litteratoribus ignorantia rerum hoc esse perperam intellectum, quasi cunctas uni tribuisset: denique eum spurias septendecim Iophanti adscripsisse, et si quis alius e Sophoclis genere tragicam poesin attigerat. Ubi vero laudatur Σοφοκλής ὁ τῶν τραγωδιῶν ποιητής, aut ὁ τοῦ Σοφίλου, cognomine posito pro simplici nomine, nihil aliud quam illa utriusque Sophoclis fabularum collectio intelligenda erit.

His excussis superest, ut de familia Sophoclis tragica disseram. Primus est Iophon, de quo Suidas et inde Eudocia Violar. p. 248. Ἰοφῶν, ᾿Αθηναῖος, τραγικὸς, νίὸς Σοφοκλέους τοῦ τραγωδοποιοῦ, γνήσιος ἀπὸ Νικοστράτης. δράματα δὲ Ἰοφῶν ἐδίδαξε ν΄, ὧν ἐστὶν ᾿Αχιλλεὺς, Τήλεφος, ᾿Ακταίων, Ἰλίου πέρσις, Δεξαμενὸς, Βάκχαι, Πενθεὺς (l. ἢ Πενθεὺς) καὶ ἀλλα τινὰ τοῦ πατρὸς Σοφοκλέους. Postremis verbis nonnullae fabulae significantur ex iis, quae vulgo ipsi Sophocli tribuebantur. Nempe filii dramata dicebantur esse patris opera. Inde Aristoph. Ran. 77 sqq.

Οὐ πρίν γ' ἀν Ἰοφῶντ' ἀπολαβὼν αὐτὸν μόνον

Ανευ Σοφοκλέους, ό, τι ποιεί κωδωνίσω.

Ubi Schol. Κωμφδεῖται Ἰοφῶν, ὁ νίὸς Σοφοκλέονς ὡς τὰ τοῦ πατρὸς λέγων. Haec criminatio
maiorem fidem habere videtur quam similis
Euripidis, qui a pluribus dicitur in scribendo
adiutus esse. Certasse tamen cum Iophonte
Sophoclem tradit Schol. ibid. et Scriptor vit.
Sophocl. de eo alia quoque satis obscure tradens, atque insaniae pater insimulatus est ab
hoc filio. Hic etiam cum Euripide et Ione dimicavit tragoedia Ol. LXXXVII, 4. et fuit
secundus renunciatus. V. Argum. Eurip. Hippol. Schol. Ran. dicit de eo: Ἡγωνίσατο γὰρ

ual ενίνησε λαμπρῶς ετι ζώντος του πατρὸς αὐτοῦ. Et satyrica edidit, ut Αὐλφδοὺς Σατύρους Iophontis Comici citat Clem. Alex. Stromm. I, p. 280. errore pro tragico, quod post Casaubonum, Fabricium, Lessingium, nuper monuit Hermannus Comm. Soc. Lips. Vol. I, P. II, p. 251. Tragoediam Bacchas habet Stob. Eclogg. II, p. 10. et Grotius Excerpt. p. 876. abs qua non diversa Pentheus fabula recte visa est Heerenio ad l. c. Stob. et P. II, T. II, p. 154. Fragmentum autem inde ap. Stob. est hoc:

Έπίσταμαι δὲ καὶ τάδ' οὖσά περ γυνή, Ώς μᾶλλον ὅςτις εἰδέναι τὰ τῶν θεῶν Ζητεῖ, τοσούτφ μᾶλλον ἦσσον εἴσεται.

Alter est Aristo, Sophoclis ex Sicyonia Theoride nothus, (auctore Suida v. Ἰοφῶν et Scriptore vit. Sophocl.) qui et ipse videtur tragicus fuisse. V. Diog. L. VII, 164. coll. Fabric. B. Gr. T. II, p. 287. ed. Harles. Tertius denique est Sophocles, Sophoclis ex Aristone nepos, de quo Suidas: Σοφοκλῆς, ᾿Αρίστωνος, νἱωνὸς δὲ τοῦ προτέρου Σοφοκλέους τοῦ πρεςβυτέρου, ᾿Αθηναῖος, τραγικός. ἐδίδαξε δὲ δράματα μ΄, οἱ δέ φασιν ιά (leg. νά). νίκας δε εἶλεν ζ΄ (leg. εἶλε ιβ΄). Quod legendum dico νά, Wesselingius Petitum ait fecisse nemine iubente: cui qui iusserit nescio: mihi Diodorus ius-

sit, qui duodecies minorem Sophoclem vicisse tradit: non potest igitur tantum undecim fabulas scripsisse. Eodem duce pro εἶλεν ζ' scripsi είλε ιβ', a quo facilis ad illud lapsus erat; nam apud Diodorum disertis verbis duodenarius numerus legitur, XIV, 53. sub Ol. ΧCV, 4. Έν δέ ταῖς 'Αθήναις Σοφοκλής ὁ Σοφοκλέους τραγωδίαν διδάσκειν ήρξατο καὶ νίκας ἔσχε δυοκαίδεκα. Unde habet Scaliger in Ol. descr. Est is poeta non ignobilis, ut avi deliciae ac toties victor tam antiquis temporibus. Ipse Aeschylus vicit tantum tredecies, ad summum duodevicies, teste vitae Auctore; Sophocles maior secundum Diodorum duodevicies, secundum Carystium vicies, secundum Suidam quater et vicies; Euripides auctoribus Varrone, Moschopulo, Suida quinquies, secundum Thom. quindecies, quos non apte conciliat Lessingius vit. Sophocl. p. 384. praeeunte Baylio. Filium Sophoclis maioris facere Diodorus videtur, nisi Σοφοκλέους avi nomen voluit esse: illud Io. Meursio probabile visum est ob tempora. In quo fallitur egregie. Ol. XCV, 4. Sophoclis nepos natus esse poterat vel quinquaginta annos. Ab avo valde dilectus est. Scriptor vitae: Έχων γὰρ ἐκ μὲν Νικοστράτης Ιοφώντα, εκ δε Θεωρίδος Σικυωνίας Αρίστωνα, τὸν ἐκ τούτου γενόμενον παῖδα Σοφοκλέα τούνομα πλέον έστεργεν. Et ingenium sinxit haud dubie ad avi exemplum: unde antiquissimis temporibus facile confundi eorum dramata poterant, populo spectacula, non poetas curante. Unus locus est, ubi disprte citatur Σοφοαλῆς ὁ νεώτερος ἐν τρισὶ τραγωδίαις ap. Clem. Alex. Protrept. p. 14. ibique cum Thurio Patrocle divinam naturam Castoris et Pollucis dicitur negasse: certe non alius est quam hic ipse: nec cogites de Sophocle tragoediarum post Pleiada scriptore, indidem oriundo, sed obscuriore quam ut simpliciter appellari potuerit ὁ νεώτερος.

## CAPUT IX.

Sophoclearum fabularum tituli superstites quot. Quaenam maiori Sophocli tribuenda sint, e fragmentorum indole diiudicari nequit. Num in Sophoclem Plato fuerit iniquior,

Hactenus praeivit ex parte Petitus, ita tamen, praefiscini dixerim, ut nobis maiorem laborem in corrigendis suis argumentis fecerit, quam quum nullo duce invenienda fuissent nova. Sed eum, quem reperimus, dramatum numerum longe excedunt tituli super-

stites Sophoclearum fabularum: ergo non omnes possunt genuinae esse; quod iam nemo non concedet, nisi qui nostris rationibus nihil omnino tribuat. Tantum autem abest, ut mirer, quo casu contigerit, ut spuria Sophoclis, Sophili filii, nomine circumlata sint, ut etiam mirarer, si duorum vetustissimorum tragicorum cognominum, aliorumque cognatorum et imitatorum dramata, simili stilo scripta, confusa haud fuissent. Supersunt igitur tituli CVI, quos hic apposui, ut uno conspectu posses complecti.

'Αθάμας πρότερος.

'Αθάμας δεέτερος.

Αΐας Λοκρός.

Αίας μαστιγοφόρος.

Αἰγεύς.

Αίγισθος.

Αὶθίοπες.

Αίχμαλωτίδες.

'Ακρίσιος.

'Αλέξανδρος.

'Αλήτης.

'Αλαμαίων.

'Αλωάδαι.

"Αμυπος.

Αμφιώραος.

'Αμφιτρύων.

'Ανδρομάχη.

'Ανδρομέδα.

Ήλεκτρα.

'Αντηνορίδαι.

'Αντιγόνη.

'Ατρεύς.

'Αχαιών σύλλογος.

'Αχιλλέως ἐρασταί.

Δαίδαλος.

Δανάη.

Διονυσιακός.

Δόλοπες.

Έλένης ἀπαίτησις.

Έπίγονοι.

Έριφέλη.

Έρμιόνη.

Εύμηλος.

Εὐφύαλος.

Εθφυσάκης.

Zwother.

Ήσωπλής επί Ταινάρη.

'Οθυσσεύς απανθοπλήξ.

'Οδυσσεύς μαινόμενος. Ήριγόνη. Θάμυρις. Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνώ. Οἰδίπους ὁ Τύραννος. Θησεύς. Θυέστης Σικυώνιος. Οινόμαος. Θυέστης δεύτερος. Παλαμήδης. Ιναχος. Πανδώρα. Iνώ. Πελίας. Ίξίων. Περίλαος. \*Ιοβάτης. Πηλεύς. Ιόλαος. Ποιμένες. Ίππόνοος. Πολύϊδος. "Ipis. Πολυξένη. Ίφιγενεία. Πρίαμος. "Ιφικλος. Πρόκρις. Ίχνευταί. 'Ριζοτόμοι. Jav. Σαλμωνεύς. Καμίκιοι. Σίνων. Κηδαλίων. Σίσνφος. Κλυταίμνηστρα. Σκύθαι. Κολχίδες. Σπύριαι. Τεῦχρος. Kaious. Τηρεύς. Κωφοί. Teaxiviai. Αάκαιναι. Τριπτόλεμος. Λαοκόων. Τρώϊλος. Λήμνιαι. Μελέαγρος. Τυμπανισταί. Τυνδάρεως. Ναύπλιος. Τυρώ. Ναυσικάα. Νιόβη. "TBous. 'Υδροφόροι. Εσανηφόροι. Φαίακες. Φινεύς. Φοίνιξ. Φαίδρα.

Φρίξος.

Φρύγες.

Φιλουτήτης εν Λήμνω.

Φιλοκτήτης εν Τροία.

In hoc recensu agendo secutus sum Brunckium, abs quo in quibus discesserim, breviter exponam. De Zωστῆρσι paullo post dicetur: de Clytaemnestra dubitatur ab eodem: Struvius de Sophoel. Clytaemn. §. 2. hanc et Aegisthum unam eandemque fabulam putat esse: neuter tamen rationibus utitur talibus, eam ut possis numero eximere. De Dionysiaco dicetur capite sequenti: pro Iride Schweighaeuserus ad Athen. T. IV, p. 37. mavult "Epiv: ego tutius existimo a Brunckii partibus stare. Sed nemine praecunte ex indice Sophoclearum fabularum delevi Prometheum, quod sola nititur auctoritate Schol. Pindar. Pyth. V, 35. Σοφοκλής δέ εν τῷ Προμηθεῖ, τοῦ Προμηθέως, θέλων λέγειν τῆς φρονήσεως ἀντέχεσθαι καὶ μὴ τῆς μεταμελείας: ubi recentioris librarii errore refertur ad Sophoclem, quod Aeschyli est Prometh, vinct, vs. 85.

Ψευδωνύμως σὲ δαίμονες Προμηθέα Καλοῦσιν αὐτὸν γὰρ σὲ δεῖ Προμηθέως, "Ότφ τρόπφ τῆςδ' ἐκκυλισθήσει τύχης.

Deinde ex bis editis tantum eas numeravi, quarum altera editio pro nova fabula stare possit: quodsi et alias numeraveris, ut Lemnias, Phineum, Tyronem duplices, ne Iphiclum nunc appellem, erunt novem et centum. Harum igitur pars maioris Sophoclis est, pars

minoris ceterorumque Sophocleorum poetarum: cuius quaeque sit, indagandum erit; ac similiter agendum foret, etiamsi nihil quidquam neque de minori Sophoclis maioris fabularum numero neque de altero Sophocle nossemus, nisi quod XVII spuriae antiquitus inter Sophoclea habitae essent, quae quominus iis, quarum nomina habemus, intermiscerentur, haud certe grammaticorum ac scholiastarum impediebat diligentia. Verum quis est, qui in tam minutis fragmentis auctores, praesertim sibi similes, ut hic est, accurate dignoscere queat? Traditur hoc de uno, quod sciam, Ruhnkenio, de quo Wyttenbachius in Vit. Ruhnk. p. 220. Hanc facultatem, inquit, ita tenuit Rulinkenius, ita scriptoris cuiusque formam rationemque animo perceptam impressamque habuit, ut non modo spuria quaevis primo obtutu animadverteret, sed multis multorum scriptorum locis sine illorum nomine deinceps positis, veluti in Stobaeo, sentiret continuo, cuius scriptoris quisque locus esset, et in Anthologia epigramma quodcunque auctoris nomine omisso extaret, semel eo lecto statim intelligeret, non solum qua ex aetate, antiqua, media, an postrema, sed quod longe maius, cuius poetae esset, ex eo adeo genere, cuius nonnisi paucissima supersunt epigrammata, quorum proinde quod cuiusque sit, difficillimum

est iudicare. Credat Indaeus Apella, ne quid dicam acerbius. Peccavit Ruhnkenius in assignandis suo auctori totis operibus: vide modo Hermannum in Orphicis p. 680. quis vere dixisse de fragmentis et epigrammatis laudatorem putet? Si ea fuit eximii sane viri sagacitas, cur, ut hoc unum afferam, in Nott. ad Tim. Lex. p. q. Sophocli fragmentum tribuit, quod aut Aeschyli est aut Euripidis? V. Valck. Diatr. p. 11. Scilicet ut demonstraret, fuisse Sophoclem inter et Platonem aliquam simultatem, de qua quid censendum sit, dixi ad Plat. Legg. p. 182. contra Valckenarium locorum aliquot Platonicorum immemorem: eaque inde colligitur potissimum, quod Plato in Theage et Republica Euripidi tribuit versum, Σοφοί τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσία, qui tamen Sophoclis fuerit ex Aiace Locro. Loris dignus et furca Plato fuisset, si sciens hoc commisisset: sed haec pusillanima malignitas haud cadit in magnanimum Platonem, nec in quemquam, opinor, cadit liberaliter educatum hominem, nisi forte in grammaticum. Quid quod praeter Rep. I, p. 329. B. honestissima Sophoclis mentio fit Phaedr. p. 268. C. p. 269. A? Quid quod eum Plato expressit adeo imitando Theaetet. p. 191. A? Quid quod una cum Sophocle Aeschylus reprehenditur Rep. II, p. 380. A? Num

vero ratione reprehendere et invidiose carpere idem est? Quin nonnulla, quae in hanc rem dicuntur, plane conficta sunt, ut quod in Critone Platonem invehi in Sophoclem falso tradit Athenaeus XI, p. 507. D. Illud enim in meam rem haud proferam, quod Bullialdus ad Theon. Smyrn. p. 196. etiam Rep. VII, p. 522. D. benevole respici Sophoclem putat: nam hoc consideratis Euripideae Palamedae fragmentis valde fit incertum. Quae quum ita sint, ne Ruhnkenium quidem credo perfecturum fuisse, quod omnino superat humanas vires, ut ex sola poetae indole exiguarum reliquiarum auctorem agnoscas, eumque ab simili eiusdem aetatis ac sectae scriptore distinguas. Quapropter alia via quaerenda fuit, eaque ingressus efficiam hoc, ut nonnulla dramata, quae certe maioris sint Sophoclis, segregentur ab iis, quae cui tribui debeant, dubium relinquendum est.

## CAPUT X.

Satyrica dramata in Sophocleis quae, numque omnia indubitata.

rimum consentaneum est satyricas fabulas Sophoclem non multas edidisse, propterea quod subinde singula produxit dramata. Aeschylus, qui, quum ante Sophoclem omnia docuerit, nihil edidit nisi tetralogias, satyrica scripsit haud plura quindecim. De Pratina Suidas: Ποιητής τραγωδίας, ός πρώτος έγραψε Σατύρους, καὶ δράματα μὲν ἐπεδείξατο ν', ὧν σατυρικά λβ'. Posterior numerus corruptus, iudice etiam Casaubono de satyr. poes. I, 5. p. 167. Leg. ών σατυρικά ιβ'. Euripidis pauciora sunt, Autolycus, Cyclops, Eurystheus, Messores, Sciron, Sisyphus, Syleus: de postremis v. Valck. Diatr. p. 208. p. 204. et octo omnino scripsit teste Thom. M. Aeschylo πρωτεῖα dedit Menedemus Eretriensis ap. Diog. L. II, 153. post hunc celeberrimi Achaeus, Pratinas, Aristias: (conf. Hesych. Illustr. in Menedemo, Pausan. II, 13.) sed Sophocles in

hoc neque primus neque secundus, neque adeo tertius. Iam quum et principes in hoc genere tam paucas ediderint satyricas, et qui semper certarent tetralogiis, num probabile est, Sophoclem multas produxisse? quem et tetralogias rarius edidisse scimus, nec credimus ita ingenium suum ignorasse, ut operam consumeret in ea re, in qua non excelleret. Celeberrimus quidem Eichstadius de dram. comico-satyr. p. 29. (coll. Additamm.) etiam singillatim edita dramata satyrica dicit esse, disparem numerum tragicarum trilogiarum et satyricorum dramatum in Pratina et Aeschylo praetendens. Nihil tamen, ingenue fateor, haec me ratio movet, quum Pratineorum satyricorum numerus ita probabiliter emendari queat: nam de Aeschylo non est quod plura dicam. Et iamiam video huius viri mihi maxime faventis sententiam ne posse quidem, si accurate agatur, sic explicari, ut Sophocles (immo et Pratinas) singularia satyrica credatur produxisse, quoniam ipse p. 83. non modo concedit, sed affirmat, tragicam satyricen non sustinuisse in scenam prodire, nisi consociatam ad publicam communitatem cum tragoediis: poetarum vero apud veteres Atticos nullus utramque scenicam poesin exercuit, et tragicam et comicam, quod vel ex Plat. Sympos. sub fin. coniicere licet: itaque numquam singillatim satyricum drama Sophocles docere potuit. Nihilominus tot in Sophocleis reliquiis satyrica dramata sunt, vix ut tum, ubi nihil nisi tetralogias docuisset ac tredecim et centum eius essent fabulae, omnia possent pro genuinis haberi. Sunt enim, numeratis repetitis editionibus, non pauciora quam triginta. Quorum hic est index.

Αλιμαλώτιδες.
'Αλωάδαι.
''Αμνκος.
'Αμφιάραος.
'Ανδρομέδα.
'Ήρακλῆς ἐπὶ Ταινάρφ.
'Ίναχος.
'Ίρις.
''Ιφικλος πρότερος.
'Ίζνικλος δεύτερος.
'Ίχνευταὶ Σάτυροι.
Κτδαλίων.

Κρίσις... Κωφοὶ Σάτυροι.. Κῶμος. 'Αχαιῶν σύλλογος.
'Αχιλλέως ἐρασταί.

Διοννσιακός.

Έλένης ἀπαίτησις.

Ζωστῆρες.
Νανσικά κ.
Πανδώρα.
Σαλμωνεύς.
Τριπτόλεμος.
Τζώϊλος.
Τνιμπανισταί.
"Τβρις.
Φαίακες.

Φινεύς πρότερος. Φινεύς δεύτερος.

Harum fabularum plurimae absque dubitatione fuere satyricae, de quibus quidem nihil dicetur amplius: aliae requirunt accuratiorem tractationem. De Captivis verissime iudicavit Brunckius; ex proverbiorum frequentissimo usu conspicitur satyrica natura. Idem dixit de 'Αχαιῶν συλλόγω, ex qua consideres modo

appositum infra fragmentum, et praeterea hoc:

Φορεῖτε, μασσέτω τις, ἐγχείτω βαθύν Κρητῆρ' ἀνὴρ δ' οὐδεὶς, πρὶν ἀν φάγη, καλῶς

Όμοῖα καὶ βούς ἐργάτης ἐργάζεται.

Dionysiacum, in quo nomine iam Gatakerus erravit, recte mirante Fabricio, non esse nomen dramatis satyrici temere Brunckius iudicat Lex. Sophoel. v. SwxSeis: contrarium enim apparet planissime e Lex. Ms. ap. Valck. Diatr. p. 179. et Lex. Sophocl. Brunck. v. ἄλυπον, item Hesych. v. SωχSείς, de quo Hermannus dixit Comm. Soc. Lips. Vol. I, P. II, p. 247. ubi et Helenae repetitionem recte satyricam iudicat fuisse, testibus fragmentis et Aristidis in Apologia verbis his: Αὐτὴν ἐὰν ἴδωσι τὴν Ἑλένην, Έλένην λέγω θεράπαιναν, δποίαν εποίησε Μένανδρος την Φρυγίαν τῷ όντι, παιδιὰν ἀποφαίνουσι τούς Σατύρους τοῦ Σοφοκλέους, quae male ad Κωφούς Σατύρους retulit Casaubonus l. c. p. 180. Ζωστήρων nomen loco nititur Pollucis VII, 68. ubi tamen in indice pro Zoστῆρσιν corrigitur Ζωστρίσιν: Brunckius de hoc titulo dubitationem movit, et tragoediae sane non convenit; quid tamen obstet, quominus satyrica fabula habeatur, equidem haud video. Inachum satyricam esse vidit Hemsterh.

ad Plut. Aristoph. p. 248. De Iphiclo iudico sic. Schol. Oedip. Col. vs. 791. citat Sophoclem έν Ἰφικλεία, quod procul dubio recte Meursius mutavit ἐν Ἰφικλεῖ ά, adeo ut necesse sit, fuisse etiam 'Ιφικλέα β'; atque ad Iphiclem (minus recte ad Oïclem) Brunckius refert haec Pollucis X, 39. καλ τύλη δέ παρ' Εὐπόλιδί ἐστιν έν τοῖς Κόλαξι καὶ παρά Σοφοκλεῖ έν τῷ Ἰσκλεῖ (leg. Ἰφικλεῖ) λέγοντι· ᾿Αλλὰ καὶ λινορδαφή Τυλεῖα, quod fragmentum satyricam conditionem satis ostendit, praesertim si Eupolidi compositum reputes esse. Nempe ne tu Brunckio credas hunc Iphiclem esse filium Amphitryonis et Alcmenae; significatur potius Iphiclus Clymenae, cuius nomen pro Iphiclis reponendum censeo: argumentum autem satyricae fabulae mirum quantum consentaneum est in huius historia, quam narrant Apollodorus I, 9, 12. et Schol. Theocr. III, 43. Nausicaam recte huc retulerunt praeter alios Casaubonus in Athenaeum, Lessingius Vit. Sophocl. p. 374. Valckenarius Diatr. p. 209. ostendente et altera inscriptione Πλύντριαι, et argumento petito ex Odysseae sexto; nam et hic tum pila luditur, tum vestes aqua purgantur, ut apud Homerum. Pandoram miror habitam non esse pro satyrica, quum in id nasum impingant matulae et pocula lutumque manibus depsendum, atque ipse titulus, Marδώρα ἢ Σφυροκόποι. Athen. XI, p. 476. D. in-de affert:

Καὶ πλῆρες ἐκπιών τι χρύσεον κέρας Τρίψει γέμοντα μαλθακῆς ὑπ' ἀλένης.

Pollux X, 44. τοῖς δὲ δεσπόταις τῷ μὲν ἀνδρί και λάσανα άναγκαῖα και άμις, ήν και Σοφοαλής εν Πανδώρα ενουρήθραν καλεί. Lex. Ms. ap. Brunck. in Lex. Sophocl. 'Aμίς, σταμνίον, Ε ενουρούσι. Σοφοκλής δε εν Πανδώρα ενούρη θρον καλεῖ. Cf. 'Αχαιῶν σύλλογον. Schol. Ms. Hippocratis ap. Foes. Oecon. Hippocr. Méμνηται δέ τῆς λέξεως καὶ Σοφοκλῆς ἐν Πανδώρα λέγων Καὶ πρώτον ἄρχου πηλὸν ὁργάζειν χεροῖν. Sic Ruhnk. ad Tim. Lex. p. 180. Toupius Emendd. in Suid. T. IV, p. 413. corrigit πρώτον ἔργον. Alii aliter Tympanistas addidi ex meo arbitrio: neque enim tragoediae hic potest titulus esse, qui nec ab argumento nec a choro posset desumptus esse, sed Tvuxaviσταὶ Σάτυροι inscriptio erat; ut Iophontis Αὐλφδοὶ Σάτυροι. De τρβρει ut satyrica v. Schweighaeuser. ad Athen. T. IV, p. 50. Nec quomodo Phaeaces tragoediae materiam potuerint praebere video; immo satyrica indoles elucet e reliquiis. Lex. Ms. ap. Brunck. Lex. Sophoel. 'Αρτύματα, οὐχ ήδύσματα, Σοφοκλῆς Φαίαξιν. Locum servavit Athen. II, p. 67. F. "Οτι άρτύματα εύρηται παρά Σοφοκλεί. Καί

βορας ἀρτύματα. Idem ibidem: Τὸ δὲ ἡῆμα κείται παρά Σοφοκλεί. Έγω μάγειρος άρτύσω σοφώς. Hoc Brunckius censet ex comoedia esse, Valckenarius Sophoclis nomen corrigendo abigit, neuter verum vidit, sed ex eadem satyrica fabula Phaeacibus, unde et praegressum habuit, hoc Athenaeus repetiit: nemini melius quam Phaeacibus coquus convenit. Horum igitur dramatum plurima satyricum argumentum ipsis sententiis produnt, quod sufficit in Sophocle, qui tragicam castitatem servat ubivis, quum Aeschylus, veluti Graecorum Shakspearius, uno et altero loco tragoediis immisceat talia, quae apud comicum quaeras potius, ut Choeph. 745 sqq. quamvis nullo pretio vellem abesse eum sermonem. Sed pars harum fabularum Sophocli maiori certissime tribuenda est, pars Iophontis, pars minoris Sophoclis videtur fuisse, cui nescio an nunc quadraginta dramata, nunc quinquaginta unum adscripta sint propter hoc ipsum, quod satyrica omitterentur modo, modo numerarentur. At de singulis fabulis nihil audeo decernere: de una 'Αγαιών συλλόγω, quod licet, dicam. Aeschyli locus est apud Athenaeum I, p. 17. C.

"Οδ' εστίν, ός ποτ' άμφ' έμοι βέλος Γελωτοποιόν, την κάκοσμον οὐράνην "Ερριψεν οὐδ' ήμαρτε περί δ' ἐμῷ κάρᾳ Πληγεῖσ' ἐναυάγησεν ὀστρακουμένη, Χωρίς μυρηρῶν τευχέων πνέουσ' ἐμοί.

Huc pertinent verba Pollucis X, 44. Καὶ Αἰσχύλος οὐράνην. In ea satyrica, ex qua haec sunt, Graeci heroes ad Troiam orta in convivio, credo, litigatione, matulis sese petunt; esse autem ex Argivis haec conieci cap. III, p. 30. Idem argumentum fuit 'Αχαιῶν συλλόγου, satyricae Sophocleae; immo hic ipse locus paucis vocibus immutatis in Sophocleum drama translatus est, unde ap. Athen. l. c. ex Sophoclis 'Αχαιῶν συλλόγφ haec citata reperiuntur:

'Αλλ' άμφὶ θυμῷ τὴν κάκοσμον οὐράνην 'Ερριψεν οὐδ' ήμαρτε· περὶ δ' ἐμῷ κάρᾳ Κατάγνυται τὸ τεῦχος οὐ μύρου πνέον. 'Εδειματούμην δ' οὐ φίλης ὀσμῆς ὑπο.'

Igitur in similitudine et argumenti et insignis huius loci nata est suspicio, 'Αχαιῶν σύλλογον nihil esse nisi interpolatam Aeschyli fabulam, factam ante legem a Lycurgo latam, de quo v. cap. I. Iam ea diasceue num a maiore Sophocle profecta sit necne, dubites: nolo tamen huic audacius plane abiudicare, quum plura, licet leviora, ex Aeschylo Sophocles imitatus sit, quod partim notum est, partim

infra apparebit. Nunc satis habeo rem inchoasse, et eam mihi laudem duco, non longius progressum esse quam in eos, ni fallor, fines,

Quos ultra citraque nequit consistere rectum.

## CAPUT XI.

Quaenam fabulae Sophoclis maioris certe sint. De earum temporibus quaedam. Epilogus.

Iam si quaeratur, num liceat omnino aliquam saltem partem genuinorum Sophoclis Sophili dramatum ex eo numero seligere, equidem hoc et affirmo, et qua perficiam, hancee viam indico. Opus est aut teste diserto tempus fabulae designante, aut narratione aliqua de quodam dramate, quae ad maioris Sophoclis vitam pertineat, aut imitatione sive irrisione cuiusdam tragoediae sive satyricae fabulae apud scriptorem obvia, qui ante Ol. XCV, 4. hoc est, antequam minor Sophocles publice doceret, sua composuerit. Quae quidem nullo addito poetae nomine apud talem auctorem reperiantur, possis etiam ad

Iophontem referre, quoniam hic simul cum patre docuit: hoc tamen magnam vim habere non videtur. Erunt alii qui credulitatem meam accusent, quum traditione levi utor in adiudicandis Sophocli maiori dramatis, qui fabulis fabulas vindicari dicant, anilem anilium historiolarum religionem vocent: quibus ego non habeo quod opponam, quam ut vicissim damnem eorum levitatem, qui grandi supercilio ubivis fabulas vident et visas continuo damnant, neque in earum origines altius indagant, etsi ne ipsi quidem negare possunt, nullam temere fabellam esse, quin primis initiis vera fuerit, et tempore eam, qua est, vanitatem collegerit: id quod in narratiunculis de Pythagora et Platone inprimis tenendum est, nedum in tragicis, ubi veritas magis etiam agnoscitur. Ac saepe rationes, propter quas aliqua traditio suspecta habetur, rebus probe perspectis evanescunt; ut Gellii illud N. A. III, 3. de Plautinis comoediis in pistrino scriptis auctore Varrone, contradicere quidem ei narrationi videtur, quod Varro eas in genuinis non numeraverit; sed solvitur hoc, quum cogites, Varronem non simpliciter negasse esse eas Plautinas, sed habuisse pro fabulis antiquiorum poetarum a Plauto in pistrino interpolatis. Postremo, ne diutius in alienis commorer, ex integris Sophoclis

operibus ea, quae satis certis argumentis extrinsecus petitis defendi nequeant, cum concessis comparata si ostenderint eundem colorem indolemque, ut ab uno non profecta esse non possint, haec quoque erunt pro genuinis habenda. Ita reperi bonam partem certe genuinorum dramatum: cetera inter se habent spuria multa: quae tamen sint, non liquet. Illorum igitur index est hic.

### Fabulae quae supersunt omnes.

Οιδίπους ὁ Τύραννος. Τραχίνιαι.

Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ. Αἰας μαστιγοφόρος. Ἡλέκτρα. Φιλοκτήτης ἐν Λήμνω.

'Αντιγόνη.

### Deperditae tragoediae.

'Αθάμας πρότερος. Πηλεύς. 'Αθάμας δεύτερος. Τεῦκρος. Θάμυρις. Τηρεύς.

Ἰόλαος. Τυρώ προτέςα. Λαοκόων. Τυρώ δευτέρα.

Οἰνόμαος.

#### Satyricae deperditae.

Ίναχος. Τριπτόλεμος. Νανσικάα.

## Minus certa argumenta sunt in his:

Έπίγονοι. Φινεὺς σατυρικὸς πρότερος. Λάκαιναι. Φινεὺς σατυρικὸς δεύτερος.

Νιόβη.

Iam de singulis dicatur singillatim. De Oedipo Tyranno, tragicae poeseos summo flore, num censet quisquam esse disserendam? At in eo Sophoclem victum a Philocle tradunt Aristides T. II, p. 422. et Argumenti scriptor. De Coloneo aeque certa res. Argum. Oedip. Col. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν θαυμαστῶν · ὁ καὶ ήδη γεγηρακώς ὁ Σοφοκλης ἐποίησε χαριζόμενος οὐ μόνον τη πατρίδι άλλὰ καὶ τῷ ξαυτοῦ δήμφ. Quo pertinet nobilis lis inter ipsum et filium Iophontem, quam inepte narrant Scriptor Vit. Sophocl. et Schol. Aristoph. Ran. 73. melius Cicero de senect. cap. 7. Lucianus Macrob. c. 24. T. III, p. 226. ed. Reitz. et Plutarchus An seni sit resp. gerenda. Nec obest quod de Iophonte post patris obitum Oedipum Coloneum publice praedicante narrat Valer. Max. VIII, 7, ext. 12. quodque de statua ei posita ap. Script. vit. legitur ( Ίδρύθη δὲ ὑπὸ Ἰοφῶντος τοῦ νίοῦ μετὰ τὴν τελευτὴν, quod Bothius absurde vertit): potest enim in gratiam cum eo rediisse; ut olim a patre diligebatur, quum ab eodem adiuvaretur in scribendis tragoediis; potuit etiam fabulas patris magnopere filius laudare, quod rem familiarem dissiparet, iustissima de causa aegre ferre. Cf. Lessing. vit. Sophocl. p. 411. Et quid obstat, quominus, qui paucis ante diebus desipienti videretur desipere, is egregie sapere resi-

piscenti videretur? Novi ego nostra laetate scenicum poetam et duos philosophos de uno eodemque homine, sed eo vere furioso, intra septem dierum spatium sensisse tam diversa. ut primum, quum ipsorum curae traditus esset, in eo divinam mentem emersisse, at paullo post eundem mente captum pronunciarent. Et vestigia senectutis in Coloneo Oedipo agnoscimus et nos cum Iacobsio Additt. ad Sulzer. Theor. T. IV, P. I, p. 146. Aacem flagelliferum expressit adeo Plato Theaetet. p. 101. A, quod ille certe non facturus fuisset in alio quam maiore Sophocle; et acta fabula ante Philoctetam, quod nisi e Philoct. vs. 412. at certe e vss. 1047 — 1057. colligitur, ubi Sophocleae Aiacis exitus respicitur manifeste. Sed Philocteta in Lemno edita Glaucippo Archonte Ol. XCII, 3. a Sophocle, qui primus fuit renunciatus sec. Argum. Philoctet. Antigona edita circiter Ol. LXXXIV, 5. v. Cap. VIII. Sic restant ex superstitibus Electra et Trachiniae. pro quibus diserta testimonia non reperio. sed tantam cum ceteris similitudinem habent ut nesas esset de auctore dubitare. Quis enim ambigat de Electra, quam ipsi praestantissimae Antigonae merito Dioscorides iunxit in epigrammate:

''Ηδ' ενὶ χερσίν Κούριμος εκ ποίης ήδε διδασκαλίης; Είτε σοι <sup>'</sup>Αντιγόνην εὶπεῖν φίλον, οὐκ ἂν ἁμάρτοις,

Είτε καὶ Ἡλέκτραν : ἀμφότεραι γὰρ ἀκρον.

Multum profecto iuvaremur hac in re, si melius nobis prospectum esset de temporibus fabularum Sophoclis: nunc vel minima curiose colligenda sunt, quae promovere eorum cognitionem possint. Quapropter non negligendum, quod ap. Athen. X, p. 453. Clearchus tradidit. Postquam Callias Atheniensis, paullo Strattide antiquior, aequali Aristophanis, grammaticam tragoediam edidit, ei obsecutus in Medea Euripides cantica ad illius normam formavit: 'quo audito, Clearchus ait, Sophocles in Oedipo Calliae illud imitatus est, ut syllabam in fine trimetri elideret. Ita optime rem explicuit Hermannus in ea, quam cap. VII. laudavi, dissertatione p. X sqq. Exempla sunt in Oedipo Tyranno vss. 29. 332. 785. 1184. 1224. Itaque Oedipus Rex post Euripidis Medeam edita, hoc est, post Ol. LXXXVII, 1. Iam eam elisionem Athenaeo auctore abiudicare debemus ab omnibus tragicorum fabulis, quae ante Sophoclis Oedipum editae sunt. (Hermann. l. c. p. XVI.) Atqui haec elisio reperitur Electrae vs. 1017. itaque ea recentior Oedipo Tyr. id quod aliunde novimus de Coloneo Oedipo, in qua idem habes

vss. 16. 1164. Notes autem in Oedipo Rege, ubi primum poeta Calliam secutus est, pluries eam elisionem Sophoclem posuisse, quum novitate placeret, postea remisisse paullatim, neque in Aiace usum neque in Philocteta, licet postea doctis. Unus Sophoclis locus superest ab Hermanno non citatus Antigonae vs. 1031.

Εὖ σοι φρονήσας εὖ λέγω· τὸ μανθάνειν δ' "Ηδιστον εὖ λέγοντος, εἰ κέρδος φέρει.

Ita editiones, quotquot vidi, excepta, quam nihil moramur, Bothiana: et hic quoque locus firmat Hermanni regulam, ibi potissimum syllabam elidi in fine senarii, ubi proxime praegressa sit interpunctio, quae quod pausam in pronunciando fieri iubet, ea quae deinde sequuntur arctius coniungi postulat (l. l. p. XVII.). Tamen Antigona multo ante Oedipum acta: superest igitur, ut iterum edita sit, quo et Satyrus ducit in Vit. Sophocl. eam publice sive lectitatam sive actam causam mortis poetae tradens fuisse. Sed et Euripidis Iphigenia in Tauris, ut hoc obiter moneam, edita post illud tempus propter vs. 961. qui locus unicus est in Euripide. (Hermann. l. l. p. X.) Invenitur quidem etiam in Iphigeniae Aulidensis vs. 930. si cum ed. Ald. et Cod. C. scribas πεισόμεθ', eius vocis loco, quae nunc ibi habetur πείσομαι; at recte legitur πείσομαι: nam in hac elisione ultima versus syllaba non potest anceps esse, sed longa est necessario. Eandem elisionis rationem tenuit Xenarchus Comicus ap. Athen. XIII, p. 569. C.

Δεδιότα τ' εν τη χειρί την ψυχην έχους', 'Ας πῶς ποτ', οὖ δέσποινα ποντία Κύπρι.

Venio iam ad deperditas Sophoclis tragoedias. Posterioris Athamantis mentio est in Nubibus Aristophanis vs. 256. ubi v. Schol. itaque genuina utraque: acta enim Nubes Ol. LXXXIX, 1. Isarcho Archonte, et quae in ea emendavit, certe multo ante Ol. XCV, 4. facta sunt, ut Hermannus ostendit in Praesatione. In Thamyri Sophocles ipse vatis egit partes. Athen. I, p. 20. F. de Sophocle: Καὶ τὸν Θάμυριν διδάσκων αὐτὸς ἐκιθάρισεν. Vit. Sophocl. Φασὶ δὲ ὅτι καὶ κιθάραν ἀναλαβών ἐν μόνφ τῷ Θαμύριδί ποτε ἐκιθάρισεν . ὅθεν καὶ έν τῆ ποικίλη στοᾶ μετά κιθάρας αὐτὸν γεγράφθαι. Cf. Lessing. vit. Sophocl. p. 360. Iolaus carpitur ab Aristophane Equitum ys. 496. actae Ol. LXXXVIII, 4. Stratocle Archonte sec. Argum. Eqq. Cf. Schol. ad l. c. Laocoontem Aristophanes respicit Ranis vs. 678. acta Ol. XCIII, 3. Callia magistratu: Oenomaum Avium vs. 1337. (ubi v. Schol.) actae Ol. XCI, 2. Chabria Archonte sec. Argum. Av.

Peleus, si scholiis fides, deridetur Egg. vs. 1008. Av. vs. 852. 858: utraque vero haec comoedia mature edita. Teucrum respexit Nub. vs. 583. ubi v. Schol. Tereum, quae ante Philoclis fabulam cognominem scripta est, spectat Av. 100. (cf. Schol. vs. 280.) Tyronem Ran. 360. Av. 276. et hic quidem secundam, item vss. 138. 139. Lysistratae (ubi v. Schol.) actae Ol. XCII. 4. Archonte Diocle. V. Petit. Misc. I, 12. et Musgrav. Chronol. scenic. h. a. Hae igitur tragoediae omnes actae ante Ol. XCV, 4. ideoque sunt genuinae. Postremo satyricam Inachum praeter Plut. 807. (ubi v. Schol.) et Ecclesiazus. 80. (ubi v. ead.) irridet Aristophanes Avium 1203. ubi v. Schol. coll. Böttigero de Fur. person. p. 123. itaque et haec maioris Sophoclis est, non propter Ecclesiazusas quidem actam circiter Ol. XCVI, 4. v. Petit. Misc. I, 15. Palmer. Exercitt. p. 776. sed propter Avium versum. Nausicaam ipse Sophocles egit in satyrica cognomine. Athen. l. c. 'Ακρως δέ ἐσφαίρισεν, ότε την Ναυσικάαν καθηκε, unde habet Eustath. ad Odyss. Z, p. 250. 28. Postremo de Triptolemo iam explicui. Superest, ut de iis fabulis agatur, in quibus minus certae auctoritatis testes habemus. Epigonos egit Andronicus tragoedus, teste Athenaeo XIII, p. 584. ubi Sophoclis fabulam, non Aeschyli intelligi non sine verisimilitudine Brunckius contendit. Vixit ille cum Gnathaena meretricula, quae est aequalis Phrynae, Chaerephonti, Diphilo Comico. Potuit igitur acta esse etiam post Ol. XCV, 4. Strabonis locus quidam est hic: Τὴν δὲ Λὰν οἱ Διόςκουροί ποτε ὲκ πολιορκίας ἑλεῖν ἱστοροῦνται, ἀφ' οὖ δὴ Λαπέρσαι προςηγορεύθησαν. καὶ Σοφοκλῆς λέγει που

Νη τὰ Λαπέρσα, νη τὸν Εὐρώταν τρίτον, Νη τοὺς ἐν Άργει καὶ κατὰ Σπάρτην Θεούς.

Haec ad Lacaenas pertinere probabiliter putat Meursius: iam vero minorem Sophoclem legimus negasse divinitatem Castoris et Pollucis, quae tamen hic agnosci videtur, quamquam ne hoc quidem plane apertum: deinde, etiamsi illud statuatur, tamen inde non necessario colligitur, esse locum maioris Sophoclis, quoniam minor in aliis dramatis negare, in aliis affirmare poterat. Nioben actam ab Oeagro tragoedo Aristophanes memorat Vesp. 577. sed notat Schol. ambiguum esse utrius significetur tragoedia, Aeschyli an Sophoclis. Ceterum Vespae acta Ol. LXXXIX, 2. Aminia magistratu. V. Argum. Phineus nescio utra derisa Pluti vs. 635. Plutus autem data quidem et multo prius, sed iterata Ol. XCVII, 4. V. Palmer. l. l. p. 786. et quamquam nonnulla ex priore obvia sunt in superstite, tamen potissima pars posterioris est, ostendente absentia lyrici chori. Cf. Petit. Legg. Att. p. 80. Nec dicas Aristophanem non imitaturum fuisse minoris Sophoclis fabulas; immo huius poterat etiam magis, quo minus impediebat ulla religio.

Hactenus haec: nolo enim ulterius progressus in coniectando opera abuti. Nunc quemadmodum alii prologos galeatos praemittunt, equidem galeatum epilogum subiiciam ad averruncandam invidiam malignorum obtrectatorum, qui subinde solent emergere. Tota haec de Sophoclis fragmentis disputatio, quum ea sententia nitatur, quam cap. VIII. proposui, poetam post quinquagesimum sextum annum tantum dramatum numerum non fecisse, una cum hac et stat et cadit; quique hanc concesserit, omnia quae sequuntur, concedat necesse est; et vicissim, si quis eam neget, is cuncta negabit. Quam quidem sententiam ut maxime probabilem dixi, ita et reliqua mihi eandem verisimilitudinem habere videntur: argumenta omnes dubitationes removentia produxisse minime credo, licet id non singulis paginis repetito dixerim. Atque 'utut censeas, fatendum est, quae diximus, et inter se consentire, nec curiose quaesita sed sponte oblata esse, ut certe et proferri semel debuerint et mirum sit, cur adhuc accuratius

non fuerint tractata; immo nisi a nobis ista ventilata forent, olim procul dubio alium hoc facturum fuisse: qua in re laudem ponimus, quam nemo eripiet, maturius invenisse, quae quandocunque inventa fuissent; hac enim re proprio vocabuli sensu promoventur litterae. Quodsi cui summa quaestionis displicuerit, capiat inde cetera utilia, si qua obiter docuimus, ac nisi aliunde hoc didicerit, ab omni parte caute pervestigandarum rerum exemplum inde discat. Sed nihil prohibet, quominus nostra vera sint: an sint, potest ambigi. Vulgaris sententia eo potissimum auctoritatem habet, quod vulgaris est: nostra habet quo nobis, vulgaris fortasse quo aliis sese magis commendet: atqui ut nos vulgarem tanquam falsam plane convincere non possumus, ita ne nostra quidem neque ex sese neque ex alia quacunque certo refutari potest, neque ea pertinet ad futilium coniecturarum numerum. Varia nobis opponentur, quae non ignoramus: probe novimus, aliam Graecorum senectam fuisse, serenam illam et laetam et vegetam, aliam nunc nostrorum esse, gravem plerumque, tristem et enervem: probe novimus, ad summam senectutem Sophoclem tragoedias fecisse, ut propter id studium rem familiarem negligere videretur; probe novimus, Grammaticorum tabulis Alexandriae classicos

in quoque genere scriptores selectos a vilioria bus esse, quo instituto minorem Sophoclem oppressum fuisse putes; haec, inquam, et alia non ignoramus, sed quantum valeant, nec nos latet, neque opinor alios latebit. Artis criticae est nosse, ultra quem finem progredi non liceat in vero quaerendo; hoc summi viri praeceptum tum ipse mihi videor servasse, tum adversariis, si qui erunt, commendo ut servent in propriis sententiis examinandis. Denique non est, quod rem religioni habeam. Haud mihi conscius sum in hac causa sive tacendis iis, quae non essent in meam sententiam, sive detorquendis auctorum verbis. sive eorum fide elevanda fraudem me fecisse. aut dubitando egisse intemperantius, aut in quaerendo negligentius.

# CAPUT XII.

Iudaei falsarii scenicis poetis versus supponunt. De interpolatione sextae Platonicae epistolae.

Quaestionibus Sophocleis appendicis loco quaedam addam de sero suppositis huic poetae fragmentis ab auctoribus Iudaeis partim veteris testamenti asseclis, partim Christianis. Nam ut Clytaemnestram mittam, satis recentem monachi foetum, de qua dixerunt Eichstadius et Car. Lud. Struvius, aetate Alexandrinorum poetarum et litteratorum docti Iudaei, inprimis Aristobulus, ad augendam et populi sui famam et religionum fidem, impia magis quam pia fraude, Hebraeorum naturae insita, celeberrimis Graecorum poetarum multos versus supposuerunt, ut Aristobulus Orpheo, Lino, Homero, Hesiodo: qua de re accutissime egit Valckenarius de Aristob. Iud. p. V. XXXVIII. Quae pestis eo manavit, ut ipsos scenicos poetas invaderet. Fictis his fragmentis Christianae ecclesiae patres, alius ab alio

transmissa accipientes, usi posthac sunt, quo novas religiones Graecis persuaderent facilius atque eos traducerent ad suae fidei confessionem. Neque hoc Valckenarium fugit, quo nemo in his rebus omnibus acutior inveniri potest. Hic igitur l. l. S. II. Iustinum Martyra dicit primum habere multos versus, praeter oracula Sibyllina, velut Sophoclis, Aeschyli, atque aliorum aut interpolatos absurdis emblematis, aut fictos prorsus et adulterinos; eos tamen non ipsum fecisse patrem simplicissimum. In quo egregio Critico plane assentior; atque eam provinciam volo nunc ornare, ut spuria ista detegam argumentis apertis. Nam multi sunt homines pereruditi sed mentis et naris paullo obtusioris, qui quidquid tenere non liceat ἀπρὶξ ταῖς χεροί, non intelligunt: his nisi minus subtilibus rationibus os obturabitur, castigabunt nos ad modum Chr. Frid. Matthaei in Sophocl. Clytaemn. vs. 195. ubi, Lepida sunt, inquit, inter eruditos capitula. Fortasse ergo ex hoc vocabulo aliquis ingeniosior et acutior criticus docebit, hanc tragocdiam consutam esse ab aliquo monacho, qui hoc vocabulum apud solos LXX et N. T. repererit. Haec ille. Ac sane lepida sunt inter doctos capitula: qualis quidem capituli insigne exemplar hand longe repetendum est. Sed venio nunc ad rem. Liber fuit Hecataci nescio cuius de Abramo et Aegyptiis citatus ap. Clem. Alex. Stromm. V, p. 717. ed. Potter. quem Abderitae Hecataeo abiudicant et ab Hellenistis confictum contendunt Ios. Scaliger Epist. ad Casaubon. 115. et Rich. Bentleius Epist. ad Mill. p. 463. p. 530. ed. Lips. praeter alios. V. de hoc scripto doctissime disputantem Creuzerum nostrum Fragmm. Hist. Gr. p. 57 sqq. In eximiorum criticorum partes concessit Valck. de Aristob. Iud. p. XVIII. Nuper tamen exortus est Gallus doctissimus, Sanctocrucius in Examine critico Histt. Alex. M. p. 558. neutiquam dubitans, quin hic liber genuinus Hecataei fuerit, quod iudicium et post ea, quae Bentleius dixit, miror, et hac, quam ordior, disputatione labefactabo haud mediocriter. Nempe ex eo scripto venisse dico, quidquid spuriorum versuum nomine tragicorum a patribus circumfertur. enim auctoritate Clemens et Iustinus nituntur: Σοφοκλής, ait ille, ως φησιν Έκαταῖος ὁ τὰς ίστορίας συνταξάμενος έν τῷ κατ' 'Αβραμον καὶ τοὺς Αἰγυπτίους, ubi deinde infert hos versus, quos dabo ex Brunckiana recensione:

> Είς ταῖς ἀληθείαισιν, εἰς ἐστὶν θεός, 'Ος οὐρανόν τ' ἔτευξε καὶ γαῖαν μακράν, Πόντου τε χαροπὸν οἶδμα κἀνέμων βίας. Θνητοὶ δὲ πολλοὶ καρδίαν πλανώμενοι

Τδρυσάμεσθα πημάτων παραψυχήν, Θεῶν ἀγάλματ' ἐκ λίθων ἢ χαλκέους "Η χρυσοτεὐκτους ἢ 'λεφαντίνους τύπους' Θυσίας τε τούτοις καὶ καλὰς πανηγύρεις Νέμοντες, οὕτως εὐσεβεῖν νομίζομεν.

Quos versus quoniam Bentl. II. II. explosit diligentissime, nolo nunc multus esse, praesertim accedente Brunckio Fragmm. Sophocl. p. 683. Possent enim plura addi de Hellenistico huius fragmenti idiomate: ut formulam ταῖς ἀληθείαισιν apud tragicum legere me non memini, sed apud unum Philemonem p. 364. collect. Cleric. coll. Grot. Excc. p. 777. et apud Aristaenetum ac Charitonem, cf. Dorvill. ad Charit. p. 397. ed. Lips. frequentius autem apud LXX, 2 Macc. 3, 9. εὶ ταῖς ἀληθείαις ταῦτα οῦτως ἔχοντα τυγχάνει. 7, 6. καὶ ταῖς ἀληθείαις ὑφ' ἡμῖν παρακαλεῖται. Ita et ἀνέμων βίας diligunt Hellenistae. Sap. 4, 4. καἰπὸ βίας ἀνέμων ἐκριζωθήσεται.

Post haec apud Scriptorem de Monarch. p. 38. ed. Venet. item ap. Clem. Alex. sequitur aliud fragmentum, quod ipse locus, quo positum est, ex Hecataeo esse ostendit, idque est hoc:

Έσται γάρ, ἔσται κεῖνος αἰῶνος χρόνος, Όταν πυρὸς γέμοντα Ξησαυρὸν σχάση

Χρυσωπός αἰθήρ, ή δὲ βοσκηθεῖσα φλόξ Απαντα τὰπίγεια καὶ μετάρσια Φλέξει μανεῖσα.

Sequitur continuo post, apud Clem. autem est alibi:

Έπὰν δ' ἄρ' ἐκλίπη τὸ πᾶν Φροῦδος μὲν ἔσται κυμάτων ἄπας βυθός, Γῆ δ' ἐδράνων ἔρημος, οὐδ' ἀὴρ ἔτι Πτερωτὰ φῦλα βαστάσει πυρούμενος 'Κἄπειτα σώσει πάνθ' ἃ πρόσθ' ἀπώλεσεν.

Haec Sophoclis non esse, cui a patribus tribuuntur, vere vidit Brunckius: nonnullae tamen certe dictiones genuinae sunt, reliqua ab Iudaeo addita. Ante haec Iustinus habet ea, quae ap. Clem. Alex. legimus Stromm. V, p. 721. Aeschylo ea tribuuntur, non addito tragoediae nomine, etsi in eadem pagina apud Clem. Epicharmi Politia definitur accuratius; ipsa vero sedes ex Pseudo-Hecataeo arguit ea descripta esse. Sunt haec;

Χώριζε θνητών τὸν θεον καὶ μὴ δόκει 'Ομοῖον αὐτῷ σάρκινον καθεστάναι. Οὐκ οἶοθα δ' αὐτὸν ' ποτὲ μὲν ὡς πῦρ φαίνεται

"Απλωτον όρμῆ, ποτὲ δ' ΰδωρ, ποτὲ δὲ γνόφος,

Καὶ Σηροίν αὐτὸς γίγνεται παρεμφερής, ᾿Ανέμφ νεφέλη τε κἀστραπῆ, βροντῆ, βροχῆ. Υπηρετεί δ' αὐτῷ Ξάλασσα καὶ πέτραι, Καὶ πᾶσα πηγή χύδατος συστήματα. Τρέμει δ' ὄρη καὶ γαῖα καὶ πελώριος Βυθὸς Θαλάσσης κὰρέων ύψος μέγα, Έπὰν ἐπιβλέψη γοργὸν ὄμμα δεσπότου. Πάντα δύναται γάρ' δόξα δ' ὑψίστου Θεοῦ.

Constitui versus fide Iustini, Clementis, Eusebii. Ii non modo spurii sunt, sed procul dubio ab eodem homine efficti, qui praegressos concinnavit. Hac de re suboluit paullulum Bothio, qui, ut solet, rem festinanter tetigit, multaque pro more suo temere mutavit. Ille igitur ad Aeschyl. p. 807. Omnino haec, inquit, Aeschyleum colorem non habent: nihilo tamen minus cum iis tanquam cum maxime genuinis agit, ut vs. 4. suo lubitu corrigit ποτέ γνόgos, quod licet ap. Euseb. sit, praesero tamen quod Bothio minus eleganter dictum videtur ποτέ δέ γνόφος, in quo displicet anapaestus, qui facillime evitari poterat: anapaestus enim est, quum yv soleat in diverbio positionem facere. V. Buttmanni nostri Grammatic. p. 270. ed. III. Nempe anapaestos imperitus homo diligit, ut continuo post dixit, ανέμω νεφέλη τε, credo ut vim venti describeret, quum dicere potuisset ἀνέμφ νέφει τε, quod Grotius ex Iustino restituit nimis, opinor, liberaliter: videtur enim correctoris esse. Similiter Bothius p. αὐτὸς correxit αὖθις: vulgata legebatur corrupte, ait, nam vi caret. Quasi vero Aeschylum haberemus: nam quid Iudaeo est vi opus? Deinde scripsit:

'Ανέμφ νέφει τε κάστραπῆ βροτοφθόρφ!

duos autem proximos versus delevit, tamquam ex nescio quo psalmo depromptos et Clemente digniores quam Aeschylo. Denique corrigit, τρέμει δέ τ' ὀργὴν γαῖα, ridiculo utens argumento, quasi extra terram sint montes; nisi quis lunae intellexerit. To odonivor, addit, Christiani quid spirat. Ubi nos habemus ἐπὰν, ibi Iustini et Eusebii lectionem όταν reposuit: de quo videro paullo post. Ex his apparet suspectum quidem locum Bothio fuisse, sed nesciisse ipsum, quid potissimum statueret: quodsi Iudaeorum fraudes perspectas habuisset, supersedere potuisset vano emendandi labore. Postremo ultimus versus in Aeschyleorum fragmentorum collectione vulgo perperam omittitur, quod Stanleius de eo addubitavit: eoque effectum est, ut tamdiu locus fefellerit lectores: fefellit autem etiam Grotium, qui tamen Aeschyli vetere illo iunioris esse putat in Notis ad Excerpta. Etenim singula fere Hellenistica sunt, atque ea quoque, quae Graeca putes, videntur non aliunde quam ex LXX profecta esse. Ita xwpiξεσθαί τινος habes Esdr. 6, 21. Prov. 18, 1. etc. θνητὸς ubivis est, ut Prov. 20, 24. Sap. 7, 1. Μὴ δόκει θὲ τὸ γένος ἡμῶν ὑπὸ τοῦ θεοῦ καταλελεῖφθαι. Ita σάρκινος 2 Paral. 32, 8. Ezech. 11, 19. 36, 26. 2 Cor. 3, 3. καθίστασθαι Iacob. 3, 6. 4, 4. etc. Et Graece dixisses ὁμοῖος αὐτῷ σάρκινος καθεστάναι, aut certe ὁμοῖόν τινα σάρκινον καθεστάναι. In seqq. Iudaeo Proteus obversabatur (ad eumque novi qui retulerit, ita ut ex Aeschyli satyrica Proteo putaret esse) aut Thetis illa Sophoclea in Achillis amatoribus, quae dicit:

Τίς γάρ με μόχθος οὐκ ἐπεστάτει; Λέων Δράκων τε, πῦρ, ὕδωρ.

Etiam όρμη passim legitur apud Hellenistas, quorum proprium fere est vocabulum γνόφος. Exod. 10, 22. καὶ εγένετο σκότος, γνόφος, θύελλα. Ios. 24, 7. νεφέλην καὶ γνόφον. Ioel. 2, 2. ἡμέρα σκότους καὶ γνόφον, ἡμέρα νεφέλης. Deuteron. 4, 11. 5, 22. Exod. 14, 20. Ezech. 34, 12. Iob. 17, 13. et ubivis. Θὴρ est Iob. 5, 23. 2 Macc. 4, 25. 11, 9. Sequens versus maxime Iudaicum characterem habet in universo orationis progressu: νεφέλη et ἀστραπὴ iunguntur Exod. 19, 16. Cantic. tr. p. 42. ἀστραπὰ et βρονταὶ ubivis compositae; βροχὴ est Psalm. 68, 10. 105, 32. Matth. 7, 25. 27. et haec om-

nia, ventus, aqua, tonitru, fulmina, pluvia Deo iuncta Ierem. 51, 16. Etiam νέφος, si forte hoc reponendum censeas, legitur apud Hellenistas. Deinde notes recurrentem semper parallelismum; primum dixit Deum fieri aquam, fieri montem, et similia; nunc pergit: Servit ei aqua, servit mons etc. postremo, Extremiscunt ei montes, extremiscunt aquae et quae sequuntur. Atque in singulis repetitur is parallelismus, ut πᾶσα πηγή et ΰδατος συστήματα, quod plane idem est, nec differt magnopere a praegressa θαλάσσα; item όρη et γαῖα, atque iterum idem βυθός θαλάσσης et δρέων ύψος μέγα. Haeccine tamdiu pro Aeschyleis habita esse? Πᾶσα πηγή est maxime Hellenistis usitata. Genes. 7, 11. ἐρράγησαν πάσαι αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου. 4 Reg. 3, 19. καὶ πάσας πηγάς ύδατος ἐμφράξεσθε. 25. πασαν πηγην ύδατος ενέφραξαν. Ita et ύδατος συστήματα. Genes. 1, 10. καὶ εκάλεσεν δ θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν, καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων εκάλεσε θαλάσσας. Exech. 31, 4. τους ποταμούς αὐτῆς ήγαγε κύκλω τῶν φυτῶν αὐτοῦ, καί τὰ συστήματα αὐτῆς εξαπέστειλεν εὶς πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίου. Ierem. 51, 32. καὶ τὰ συστήματα αὐτοῦ ἐνέπρησαν ἐν πυρί. Reliqua verba ubivis in LXX sunt: ad sententiam cf. modo Ierem. 4, 24. είδον τὰ ὄρη καὶ ἦν τρέμοντα. Psalm. 103, 32. δ επιβλέπων επί την

γην καὶ ποιών αὐτην τρέμειν, ὁ ἀπτόμενος των δρέων, καὶ καπνίζονται. Adeo γαῖαν Hellenistae dicunt, Esdr. 9, 14. Psalm. 48, 11. Ita et βυθός θαλάσσης. Psalm. 67, 24. επιστρέψει εν βυθοίς θαλάσσης, 'Αβυσσος et γη, ut hic βυθός et γαῖα, iunguntur etiam Sirac. 16, 19. άβυσσος καὶ γῆ σαλευθήσεται; et de motu eorum v. Psalm. 76, 15. 18. Ad ορέων ύψος μέγα cf. 2 Macc. 9, 8. καὶ πλάστιγγι τὰ τῶν ὀρέων ολόμενος ύψη στήσειν. Iesai. 37, 24. εγώ ανέβην είς ύψος ὀρέων. Psalm, 94, 4. Καὶ τὰ ύψη τῶν δρέων αὐτοῦ εἰσίν. Vox ἐπὰν reperitur quidem ap. Plat. Rep. l. c. ab Intpp. Thom. M. p. 332. et ap. Eurip. Herc. F. 1364. ut ap. Hom. έπην, sed Hellenistica potissimum est. V. Matth. 2, 8. Luc. 11, 22. 54. ideoque lectionem όταν non probo, Επιβλέπειν ubivis est in LXX, ut Psalm. I, c. Sirac. 16, 18. ίδου ο ούρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τοῦ Θεοῦ, άβυσσος και γη σαλευθήσονται έν τη έπισκοπη αὐτοῦ, άμα τὰ όρη καὶ τὰ θεμέλια τῆς γῆς, ἐν τῷ ἐπιβλέψαι εἰς αὐτὰ τρόμφ συσσείονται. Ετ quid congeram locos de oculis Dei, atque adeo de oculo numero singulari dicto? Etiam δεσπότης Iudaicum est, etsi hoc Graecus quoque de domino naturae usurpare poterat, licet is ne deos quidem dominos suos agnoverit. V. Heindorf, ad Phaedr. Plat. p. 538. Sirac. 36, 1. ελέησον ήμας δέσποτα ο θεός πάντων.

Et quid dicam de ultimo versu? qui sive, ut vulgo, legatur, sive ut Potterus censet cum hiatu (quae sane egregia falsarii imperitia esset),

Πάντα δύναται γὰρ δόξα ύψίστου Θεού, sive tandem, ut scribendum arbitror,

Πάντα δύναται γὰρ δόξα Δοὐψίστου Θεού, plane hebraizat. Ζεὺς ΰψιστος Graecorum est, ut Pind. Nem. XI, 7. Aeschyl. Eumenid. 26. τέλειον ύψιστον Δία, ut Thebis ap. Pausan. IX, 8, 3. apud Corinthios ib. II, 2, 7. et Alti ib. V, 15, 4. Sed videamus loca Hellenistarum. Mich. 6, 6. avtiλήψομαι θεού μου ύψίστου. Dan. 5, 18. 6 θεός δ ύψιστος την βασιλείαν και την μεγαλωσύνην καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δόξαν έδωκε κ. τ. λ. Sirac. 50, 20. Genes. 14, 18. 19. 20. 22. Psalm. 56, 3. Dan. 3, 27. Marc. 5, 7. Luc. 8, 28. etc. Et sic δόξα Θεού Sirac. 44, 2. Psalm. 137, 6. et ubivis. Ita πάντα δύνασθαι Psalm. 157,6 Iob. 42, 2. Magis autem sermo veteris testamenti quam novi est in his versibus, unde coniicio Christiani non esse: immo manifeste idem auctor est, qui modo adscripta fragmenta fecit: ut hic est ἐπὰν, ita et in Pseudo-Sophocle ἐπὰν δ' ἀρ' ἐκλίπη τὸ πᾶν: similes ibi etiam versus illi, ός οὐρανόν τ' ἔτευξε κ. τ. λ. et ibi est αυμάτων άπας βυθός, ut h. l. πελώριος βυθός θαλάσσης:

Apud Clem. Alex. Stromm. V, p. 205. et Euseb. Praep. evang. XIII, p. 682. locus est Menandro tributus et inde relatus in Cleric. collect. p. 268.

Είτις δὲ θυσίαν προςφέρων, ῷ Πάμφιλε, Ταύρων τε πλήθος ἢ 'ρίφων ἢ νὴ Δία Έτέρων τοιούτων, ἢ κατασκευάσματα Χρυσᾶς ποιήσας χλαμύδος ἢτοι πορφυρᾶς, "Η δι' ἐλέφαντος ἢ σμαράγδου ζώδια, Εὐνουν νομίζει τὸν θεὸν καθιστάναι, Πεπλάνητ' ἐκεῖνος καὶ φρένας κούφας ἔχει. Δεῖ γὰρ τὸν ἀνδρα χρήσιμον πεφυκέναι, Μὴ παρθένους φθείροντα, μὴ μοιχώμενον, Κλέπτοντα καὶ σφάττοντα χρημάτων γάριν.

Μηδε βελόνης έναμμ' επιθυμῆς, Πάμφιλε, Ό γὰρ θεὸς βλέπει σε πλησίον παρών.

In his non dubito quin nonnulla vere Menandri sint: alia ab interpolatore mutata aut adiecta videntur. Ita illud ἢ δι' ελέφαντος ἢ σμαράγδου ζώδια partim ob insolentem usum praepositionis διὰ p. ἐκ, partim propter similitudinem illorum Pseudo-Sophoclis versuum,

Θεών ἀγάλματ' ἐκ λίθων, ἢ χαλκέους
"Η χρυσοτεύκτους ἢ 'λεφαντίνους τύπους,

valde suspectum est: nec minus seqq., in quibus statim recurrit καθιστάγαι et πλανᾶσθαι,

quae novimus Hellenistarum esse. Etiam χλαμέδος haud rarum est apud hos; et ultimus versus merito potest confictus videri. Eadem, credo, conditio est versuum sequentium, quos pro Menandreis afferunt iidem:

Μηδε βελόνης <sup>5</sup>Ω φίλτατ', επιθύμησον αλλοτρίας ποτε. <sup>6</sup>Ο γὰρ θεός γ' έργοις δικαίοις ήδεται. Πονοῦντα δ' εὰ τὸν ίδιον ὑψῶσαι βίον,

Τὴν γῆν ἀροῦντα νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν. Θεῷ δὲ ᢒῦε διὰ τέλους δίκαιος ἄν, Μὴ λαμπρὸς ἄν ταῖς χλαμύσιν ὡς τῷ καρδία.

Βροντής ἀκούσας μηδαμώς πόρδω φύγης, Μηδέν συνειδώς αὐτὸς αὐτῷ, δέσποτα.

Ultimum versum ut repetitum ex prioribus cum Clerico omisi. Praeterea leg. καὶ λαμπρὸς τον, ut cetera taceam. Ex eodem Iustino et Clemente feruntur versus Euripidis hi ap. Grot. et Barnes.

Εἴ τις δὲ θνητῶν οἴεται τοὺφ' ἡμέραν Κακόν τι πράσσων τοὺς θεοὺς λεληθέναι, Δοκεῖ πονηρὰ καὶ δοκῶν ἀλίσκεται. "Ότε δ' ἀν σχολὴν ἀγουσα τυγχάνη δίκη, Τιμωρίαν ἔτισεν ὧν ἦρξεν κακῶν. Όρᾶτ' όσοι νομίζετ' οὺκ εἶναι θεόν, Δὶς εξαμαρτάνοντες οὺκ εὐγνωμόνως. "Εστιν γὰρ, ἔστιν' εὶ δέ τις πράσσει κακῶς,

Κακός πεφυνώς, τὸν χρόνον περδαινέτω. Χρόνφ γὰρ οὖτος ὑστέρφ δώσει δίκην.

His ap. Iustin. praesigitur versus plane ἀμετρος:

"Αφθονον βίου μῆκος δίδωσι πρός κρίσιν.

Apud Clementem sic legitur:

'Ος τοῖς ἀμαρτάνουσι πρὸς μῆκος βίον Δίδωσιν' εἰ τις δ' οἰεται τοὺφ' ἡμέραν

etc. unde satis apparet, varie haec interpolata esse. Docuit autem Valckenarius I. I. quinque versus esse Euripidis genuinos e Phrixo:

"Οςτις δέ θνητών οἰεται τοὐφ' ἡμέραν Κακόν τι πράσσων τοὺς θεοὺς λεληθέναι, Δοκεῖ πονηρὰ καὶ δοκών άλίσκεται. "Όταν σχολὴν ἄγουσα τυγχάνη Δίκη, Τιμωρίαν ἔτισεν ὧν ἦρξεν κακών.

Plura vide ap. Valck. Clementis lectio,

Όρᾶτ' όσοι δοκεῖ τε οὐκ εἶναι θεόν,

turpi hiatu laborat. Illud ἔστιν γὰρ, ἔστιν valde adamavit iste Iudaeus. Ita habuimus,

Είς ταῖς ἀληθείαισιν, εἶς ἐστιν θεός, et,

"Εσται γὰρ, ἔσται κεῖνος αὶῶνος χρόνος.

Ni fallor, obloquitur Euripidi, cuius hoc est ex Bellerophonte,

Φησίν τις εἶναι δῆτ' ἐν οὐρανῷ Ͽεούς; Οὐκ εἰσὶν, οὐκ εἴσ' εἴ τις ἀνθρώπων λέγει, Μὴ τῷ παλαιῷ μωρὸς ὢν χρήσθω λόγῳ.

Ut in plurimis horum spuriorum versuum magna lectionum, ordinis, auctorum est confusio, ita etiam invenitur in sequenti fragmento, quod ap. Iustin. *Philemoni* tribuitur, ap. Clem. *Diphilo*: scilicet parum sibi Iudaeis falsariis constantibus. Est hoc tale.

Οἰει σὰ τοὺς θανόντας, ὧ Νικήρατε,
Τρυφῆς ἀπάσης μεταλαβόντας ἐν βίω,
Πεφευγέναι τὸ θεῖον ὡς λεληθότας;
Ἐστὶν Δίκης ὀφθαλμὸς, ὡς τὰ πάνθ' ὁρᾳ.
Καὶ γὰρ καθ' "Αιδην δύο τρίβους νομίζομεν,
Μίαν δικαίων, χᾳτέραν ἀδίκων ὁδόν.
Εὶ γὰρ ὁ δίκαιος κᾳσεβὴς ἔξουσιν ἔν,
"Αρπαζ' ἀπελθών, κλέπτ', ἀποστέρει, κύκα.
Μηδὲν πλανηθῆς, ἔστι κᾳν "Αιδου κρίσις,
"Ηνπερ ποιήσει θεὸς ὁ πάντων δεσπότης,
Οὖ τοὔνομα φοβερὸν, οὐδ' ἀν ὀνομάσαιμ΄
ἐγώ.

Mitto varias lectiones, quarum hic quoque magnus numerus est, mitto traiectiones ceterosque errores: unum dico hoc, aliquid certe ex Graeca comoedia profectum videri, sed illud misere interpolatum. Notes autem hunc locum cohaerere cum praecedente; nam apud Clementem continuatur ita:

> 'Ος τοῖς άμαρτάνουσι πρὸς μῆκος βίον Δίδωσιν'

quibus iam cetera adiecta erant. Sic apud primitivum auctorem nescio quem Hellenistam uno tenore decurrebant. De eo loco Clericus in collect. fragmm. p. 362. Quamvis, ait, hi versus forte possint suspecti haberi, quasi a Iudaeo aut a Christiano primum facti, sub Diphili aut Philemonis nomine; attamen ab Ethnico potuit melius dici quod hic habetur de nomine Dei non proferendo. Ego vero nunc planissime ostendam, nisi alia, de quo nunc non dicam amplius, at certe tres postremos versus ab Hellenista fraudulenter adiectos esse. Quanto sublimior est Atticus poeta, qui et ubi de Orco dicit, sidera vertice tangit, Aeschylus Suppl. vs. 231.

Οὐδὲ μὴ 'ν 'Αιδου θανών Φύγη ματαιῶν αἰτίας πράξας τάδε. Κἀκεῖ δικάζει τὰμπλακήμαθ', ὡς λόγος, Ζεὺς ἄλλος ὲν καμοῦσιν ὑστάτας δίκας.

Μηδέν πλανηθής Hellenisticum est. Prov. 1, 10. νίε, μή σε πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς. Iesai. 44, 8. μη παρακαλύπτεσθε μηδέ πλανᾶσθε.

Prov. 7, 25. καὶ μὴ πλανηθής ἐν ἀτραποῖς αὐτων. Matth. 24, 4. 1 Cor. 6, 9. 15, 33. Galat. 6, 7. Iacob. 1, 16. Operae pretium est adscribere locum similem 1 Cor. 6, 8 - 10. 'Αλλ' υμεῖς άδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ ταῦτα άδελφούς. καὶ οὐκ οἴδατε, ὅτι ἀδικοι βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μή πλαν ᾶσθε, κ. τ. λ. nam taedium subrepit transscribendi. De aon mentio est ubivis in Hellenistis, et κρίσις άδου respondet πρίσει τῆς γεέννης Matth. 23, 33. Κρίσιν ποιείν amant iidem de Deo et quolibet iudice, ubi Graeci dicunt saltem zpiouv ποιεῖσθαι. Iesai. 1, 24. Psalm. 139, 13. Deuteron. 10, 18. Psalm. 98, 4. Ezech. 28, 26. ubi de Deo est, όταν ποιήσω κρίσιν. Is autem dicitur Θεός δ πάντων δεοπότης, ut h. l. ita et Sirac. 36, 1. cf. Sap. 6, 7. 8, 3. Iob. 5, 8. Act. 4, 24 Iud. 4. Et num Iovis nomen metuendum? Minime, obstrepente licet Clerico, sed Iehovae potius: nempe άγιον καὶ φοβερον τὸ όνομα αὐτοῦ Psalm. 119, 9. cf. 98, 3.

Dei sui nomen passim Iudaei et Christiani Ethnicorum scriptis fraudulenta interpolatione inseruerunt: nec tamen difficile est fraudem detegere. Ita est in Platonica epistola VI. p. 323. D. ubi Scriptor nescio qui hortatur Hermiam, Coriscum et Erastum: Ταύτην, inquit, τὴν ἐπιστολὴν πάντας ὑμᾶς τρεῖς ὄντας ἀναγνῶναι χρὴ, μάλιστα μὲν ἀθρόους, εἰ δὲ μὴ,

κατά δύναμιν ώς οδόν τ' έστι πλειστάκις καί γρησθαι συνθήμη και νόμω κυρίω, δ έστι δίκαιον έπουνύντας σπουδή τε αμα μη αμούσω καὶ τῆ τῆς σπουδῆς ἀδελφῆ παιδιᾶ Γκαὶ τὸν των πάντων δεόν ήγεμόνα των τε όντων καὶ των μελλόντων, του τε ήγεμόνος και αιτίου πατέρα κύριον επομνύντας], ον (leg. δ) εαν όντως φιλοσοφωμεν, εἰσόμεθα πάντες σαφως, εἰς δύναμιν ανθρώπων εὐδαιμόνων. Quae uncis inclusi, sunt interpolatoris (cf. Tennemann. Syst. philos. Plat. T. I, p. 111.), et quidem Christiani, qui Deum patrem et filium Iesum Christum apud Platonem legi volebat: id quod valde delectavit sanctos patres hunc locum certatim proferentes, Clem. Alex. V, p. 255. 28. Sylb. Orig. c. Cels. VI, p. 288. Hoeschel. Euseb. Praep. evang. XIII, p. 675. C. Cyrille adv. Iulian. VIII, p. 270. A. Nec tamen haec epistola a Christiano conficta est, sed agnoscitur ab Ethnicis, a Thrasyllo aliisque, etiam abs Timaeo Lexicographo ex ea quaedam imitante p. 2. ed. Ruhnk. Turpis error est Menagii ad Diog. L. III, 61. qui eam ne legerat quidem neque omnino norat. Tamen nolim quisquam epistolam Platonis esse putet, propter quod a Christiano scripta non sit; potius et aec et ceterae spuriae sunt, exceptis VII. VIII. et credo III, quas quidem suis parum idoneis argumentis Meinersius neutiquam prostravit.

## CAPUT XIII.

Euripidis Medea drama correctum.

Uuum in exordio harum dissertationum promisissem, de Euripide dicturum me fore, et speciatim de eius Iphigenia in Aulide, hactenus alia omnia egi, de his nihil quidquam narravi: nunc excusso Aeschylo ac Sophocle temporum series reducit ad Euripidem, et habemus iam nonnulla, quibus innixi inquiramus ulterius. Ut in unum Herculem multorum facinora heroum, ita in unum Sophoclem cognominis viri opera imposita videntur esse: Aeschyli vero fabulae ab eius familia subinde mutationes passae sunt; Euripidis num solas intactas atque integras relictas fuisse credis? Ego vero aliter contigisse aio: quod persequar nunc, admixtis aliis, quae az intelligentiam huius tragici faciant, partin omnino non, partim minus diligenter aenuc traditis: eaque ordine proponam tali, qui mihi rebus

ipsis accommodatissimus videatur: quamquam in argumenti diversitate non poterit unicuique capiti locus definiri necessario. Eius igitur poetae plura emendata dramata esse supra dixi. ubi inter ea recensui Medeam. Non nunc animus est dicere contra Henr, Planckium ad Ennii Med. p. 71 sqq. quid ipse repererim, breviter proponam. Eam correctam fuisse ex veteribus tradunt summi auctores. Scriptor Argum. ap. Brunck. To δραμα δοκεί ύποβαλέσθαι γενναιοφρόνως διασκευάσας, ώς Δικαίαρχός τε περί τοῦ Ἑλλάδος βίου καὶ Αριστοτέλης εν υπομνήμασεν. Qui correxerit, parum apertum: tamen ipsum Euripidem significari non dubito. Praestantissimus quidem Beckius coniecit: ὑποβαλέσθαι ὁ Σικνώνιος Νεόφρων; ac sane Neophronis Medea nihil aliud fuisse videtur quam Euripidis fabula, sed a capite ad calcem haud leviter interpolata. Illud quidem divinare licet e verbis Diog. L. II, 134. de Menedemo: "Ωςτε πταίουσιν οί λέγοντες μηδέν αὐτὸν ἀνεγνωκέναι, πλήν τῆς Μηδείας τῆς Ευριπίδου, ἡν εν τοῖς Νεόφρονος είναι τοῦ Σικυωνίου φασίν, et fortasse ex fragmento Euripideis simillimo. V. Brunck. ad Med. 1063. Sed eadem fragmenta Neophronis tragoediam ostendunt a nostra diversam esse: atqui si Beckii emendationem recipias, ita res erit, quasi ea, quae superest,

Medea eadem sit ac Neophronis: quapropter equidem Euripidis ipsius interpolationem significari credo ab Auctore Argumenti. Apud Suidam Medea est minoris Euripidis tragoedia: cuius proinde nostram esse colligit Sam. Petitus Misc. VI, 15. non probans Hemsterhusio ad Hesych. v. ᾿Απαιώνιστον. Nempe recte obiicit Ios. Barnesius Vit, Eurip. §. XVIII, maiori Euripidi ab ipso Aristophane tribui primum versum nostrae Medeae:

Είτ' ὤφελ' "Αργους μη διαπτάσθαι σκάφος.

Dicas, emendare potuit hoc drama minor Euripides, et quis spondeat nostrum esse emendatum illud? Potuit hoc fieri, non infitior: tamen idonea causa non est, cur vere existimemus factum: immo contrarium coniiciendi causa est. Tradunt veteres scriptores, Parmeniscus ap. Schol. Med. vs. 9. et Aelianus V. H. V, 21. accepisse Euripidem a Corinthiis quinque talenta, ut Medeam ipsam faceret suos liberos interficientem, quos secundum alios Corinthii iugulavissent, Cf. Barnesius vit. Eurip. §. XVII. Et hic quidem criticus omnium ineptissimus damnat totam narrationem, ab hac quoque macula suo more purgaturus delicias suas. Inter alia dicit iam Carcinum Medeam eadem perpetrantem induxisse teste Aristotele Rhet. II, 23. Unde vero scit Car-

cinum hunc Atheniensem esse tragicum, Xenoclis patrem, non Agrigentinum diu post Euripidem clarescentem? V. Fabric. B. Gr. T. II, p. 291. ed. Harl. Verum ut hic sit, unde novit tam bene, ante Euripidis Medeam, quae producta est Ol. LXXXVII, 1. Pythodoro magistratu sec. Argum. Med., editum Carcini drama fuisse? Sed ne hoc quidem premere necesse est: quis enim primum Euripidem dixit fabulam de Medea mutasse? Nihil narrant nisi Corinthios Euripidi dedisse pecuniam, suam ut Medeam faceret liberos occidentem. Hoc Corinthii nonnisi in altera editione facere poterant: neque enim in priore consilium poetae iis facile innotescere poterat. Nisi quis dicat, ab ipsis excitatum et provocatum tragicum ad Medeam scribendam esse. Itaque iteratam editionem coniicio factam a maiore Euripide esse, consentiens Musgravio ad Med. 1344. Accedit quod vs. 1381. haec leguntur verba Medeae:

Γῷ δὲ τῷδε Σισόφου Σεμνὴν ἐορτὴν καὶ τέλη προςάψομεν Τὸ λοιπὸν ἀντὶ τοῦδε δυσοεβοῦς φόνου.

Si Medea ipsa liberos trucidavit, qui potuit ea caedem tam foedo nomine appellaré, qui Corinthiis iubere, ut instituerent sacra propter eam? Nempe illa sacra significantur, quae

Corinthii celebrabant ad expiandam Mermeri et Pheretis, Medeae filiorum, necem ab ipsis factam, et ridiculus poeta fuisset, si ea ob Medeae facinus instituta esse tradidisset. De re Aelian. l. c. Υπέρ δέ τοῦ τολμήματος, φασί, των παίδων] μέχρι του νύν εναγίζουσι τοις παισί Κορίνθιοι, οίονεί δεσμάν τούτοις άποδιδόντες. Schol. Eurip. l. c. Θύονσι δὲ αὐτοῖς καὶ ᾿Αργεῖοι κατὰ χρησμόν. Pausan. II, 3, 6 Παρά αὐτὸ μνῆμά ἐστι τοῖς Μηδείας παισὶν, ών ονόματα μεν σφίσι Μέρμερος και Φέρης, καταλιθωθηναι δὲ ύπὸ Κορινθίων λέγονται τῶν δώρων είνεκα, ὧν τῆ Γλαύκη κομίσαι φασίν αὐτούς. άτε δέ τοῦ θανάτου βιαίου καὶ οὐ σὺν τῷ δικαίῳ γενομένου τὰ τέκνα Κορινθίων τὰ νήπια ὑπ' αὐτῶν ἐφθείρετο, πρὶν ἢ χρήσαντος τοῦ Θεοῦ Δυσίαι τε αὐτῶν ἐπέτειοι κατέστησαν καὶ Δεῖμα ἐπεστάθη. τοῦτο μέν δή καὶ ἐς ἡμᾶς ἔτι λείπεται γυναικὸς ἐς τὸ φοβερώτερον είκων πεποιημένη. Et notes γην Σισύφου Corinthum invidiose appellari, ut Med. vs. 405. propterea quod Sisyphus est de versuto sed eodem impio homine: nec Sisyphus pater (non diversus a Corinthio, quod falso prodidit Erasm. Vindingius Hellen. p. 160. E. Thes. Gronov. T. XI.) Ulyssi propter vim matri illatam exprobratur, quum magna pars honestissimorum heroum spurii fuerint, sed propter patris huius infamiam. V. Iphig. A.

vss. 524. 1362.Cyclop. 104.Sophocl. Aiac. flagellif. 190. Philoctet. 417. 623 seq. 1311. Aeschyl. Arm. Iudic. ap. Schol. Soph. Aiac. l. c. et Sophocl. ibid. Ovid. Art. III, 323. Recte Suidas de Sisyphidis: είρηται δέ ἐπὶ τῶν πανούργων καὶ κακοήθων. His in unum collectis probabile est hos versus ex priore editione, in qua Corinthii pueros Medeae occiderant, relictos esse sive incuria sive alia quacunque de causa: id quod statuunt et Musgravius ac Böttigerus (de Medea Euripidea cum priscae artis operibus comparata in Matthiae Misc. Vol. I. P. 1.). Nam ut credam, in priore editione multa fuisse in Corinthios acerbius dicta, etiam facit Hesychii glossa: 'Απαιώνιστον, δύςφημον, Εὐριπίδης ἀλλαχοῦ, καὶ ἐν Μηδεία. Κόρινθον απαιώνιστον: sic enim Hemsterhusius correxit p. Κόρινθον ἀπαιώσιον, notans una esse id ex priore Medea. Adde quod Lenzius in censura Planckiani libri (Annal. litt. philol. Heidelb. 1808, P. III.), quam nunc primum video, recte monuit, vss. 375 sqq. Medeam consilium habere interficiendi coniugis, quem tamen posthac non interficit: et concedes etiam illum locum e priore editione remansisse. Idem vero doctus vir cum Böttigero putat versus 1381 sqq. in priore Medea fuisse a Iunone pronunciatos ex machina rebus subveniente: quod ut credam, movet nunc me clausula, quae

Lenzio notante talis est, qualis nonnisi iis fabulis ab Euripide adhibetur, quae divina ope ad feliciorem exitum perducuntur: alias enim ipsa Medea, curru draconibus iuncto avecta, ut est in Senecae fabula cognomine, iubere ea poterat tamquam heroina divinis viribus praedita et horrenda. Haec sunt quae ego pro certis credo poni posse: ut praeter maiorem Euripidem ab alio interpolatam tragoediam putem esse, neque haec nec cetera a Lenzio dicta persuadent, quum mera coniectura nitatur eius sententia, quumque plures sint ipsius Euripidis fabulae, quae similibus vitiis laborent neque absque historiae testimonio huic abiudicari possint. Quae vitia in cetera fabulae praestantia ex ipsa correctione nata esse possunt: id quod in emendatione fieri solet, ut pro mendis, quae deleas, maiora committas. Sed his excussis videamus, num aliae quoque utriusque recensionis diversitates hodieque investigari queant, et quaenam sint earum causae rationesque. Plura tanquam ex Medea Euripidis proferuntur, quae in nostra nusquam reperies posita: ea censeo ex priore sumpta esse. Ne tu ista ex minoris Euripidis Medea deprompta putes: non illa videtur magnam celebritatem habuisse, et illud Κόρινθον ἀπαιώνιστον certe est ex maioris Euripidis dramate, quoniam dicitur, Evolπίδης ἀλλαχοῦ καὶ ἐν Μηδεία. Porro ad haec Aristophanis Acharn. vs. 119.

📆 Ξερμόβουλον πρωκτόν εξευρημένη,

annotat Schol. παρφδία χρῆται ἐστι γὰρ ἐν τῆ Μηδεία Εὐριπίδου, ὡ ξερμόβουλον σπλάγχνον. οὖτος οὖν σκώπτων Εὐριπίδην προςέξηκε πρωκτὸν παρὰ προςδοκίαν. Cur hunc locum in secunda Medea poeta omiserit, satis est apertum: neque enim respicere ad vs. 109. Scholion potest; nec scio, cur Musgravius conferre tamen iubeat Aristoph. Pac. 1013. ubi nihil est quod huc faciat, nisi quod ibi appellatur Medea Melanthii, cui nihil cum nostra commune est. Item ap. Stob. Serm. LXXVI, p. 453. citantur ex Medea Euripidis haec.

Τὸ θρέψαι δ' εν βροτοῖσι πολλάκις Πλείω πορίζ ι φίλτρα τοῦ φῦσαι τέκνα.

Haec Brunckius Animadvv. in Med. extr. negat locum habere potuisse in hac fabula: quidni habuerint in priore editione, in qua nutrix ea commodissime pronunciare poterat? Sed cod. Reg. ap. Brunck. habet Βιότου ἐκ Μη-δείας. Plurimorum tragicorum sunt Medeae, Carcini ap. Aristot. l. c. Dicaeogenis ap. Schol. Eurip. Med. 167. Diogenis Oenomai ap. Suid. v. et inde Eudoc. Violar. p. 132. Melanthii ap. Aristoph. Pac. 1013. ubi v. Schol. Herilli ap.

Diog. L. VII, 166. Neophronis, v. Brunck. ad Med. 1663. Menag. ad Diog. L. II, 134. item comicorum Antiphanis ap. Polluc. VII, 57. pro quo nescio qua ratione tragicum Antiphontem reponunt Ruhnkenius et Spaanius; porro Cantharidis ap. Suid. v. et inde Eudoc. p. 269. Suid. et Apostol. in proverb. 'Αράβιος αὐλητής, quam tragoediam facit Fabricius B. Gr. T. II, p. 200. nulla idonea causa, postremo Dinolochi ap. Polluc. IV, 174. coll. Hemsterh. et Fabric. B. Gr. l. c. p. 204. Eubuli ap. Athen. VII, p. 300. C. Strattidis ap. Athen. XI, p. 467. E. XV, p. 600. F. Harpocrat. v. Μυσων λεία. Bioti nec comici nec tragici ne nomen quidem innotuit: neque horum nominum ullum propius ad cod. Regii scripturam accedit: quapropter vereor ne hoc quoque fragmentum ex Nostri Medea priore sit. Apud Plutarchum bis legitur versus Euripidis,

Μισῶ σοφιστην όςτις οὐδ' αὐτῷ σοφός,

quem in Medea Ennii positum fuisse ex Cicerone discimus Epistt. ad Fam. VII, 6. ubi inde affertur:

Qui ipsus sibi Sapiens prodesse non quit, necquidquam sapit.

Itaque illum quoque ex Euripidis priore Medea esse recte conieceris. Etiam lectionis differentia vs. 244. "Εξω μολών έπανσε καρδίαν άσης et

έπαυσε καρδίας χόλον, de qua v. Pierson. ad Moer. p. 60. Ruhnk. ad Tim. p. 247. videtur orta ex duplici editione esse. Alia duo apponam a Porsono acuissime investigata. Vs. 300. legitur hoc:

Σκαιοίσι μέν γὰρ καινὰ προςφέρων σοφά Δόξεις ἀχρείος κοὐ σοφὸς πεφυκέναι.

Apud Aristophanem vero Thesm. vs. 1141. Mnesilochus socer Euripidis dicit:

Σκαιοῖσι γάρ τοι καινὰ προςφέρων σοφά. Μάτην ἀναλίσκοις ἄν.

Jam ap. Eurip. est varia lectio ἔπη p. σοφά. Quo posito Porsonus, Credo equidem, inquit, hanc lectionem esse ex Euripidis ipsius curis secundis profectam. Cum enim esset Noster εὐεπίφορος εἰς τὸ σοφός, veterem eius inimicum hoc vitium effugere non poterat. Ergo, pergit interpositis aliquot verbis, hac reprehensione permotus σοφὰ in ἔπη mutasse videtur Euripides. Haec ille: sed et istud, μάτην ἀναλίσκοις ἀν, mihi videtur in priore editione fuisse. Alterum pertinet ad Med. vs. 1314. ubi nunc habes:

τί τάςδε κινείς κάναμοχλεύεις πύλας;

sed maxime probabiliter Porsonus ostendit olim fuisse:

Τί τούςδε κινεῖς κάναμοχλεύεις λόγους;

Ecce vero apudAristophanem Nub. vs. 1399. Phidippides, postquam ex Euripidis Aeolo cecinerat incestos amores, monetur a choro his verbis:

Σὸν ἔργον, ὧ καινῶν ἐπῶν κινητὰ καὶ μοχλευτά.

Medeae versus traduci intelligitur facile: et vides iam causam, cur in altera editione pro audacioce locutione submissiorem delegerit. Sic et tempus definitur iteratae editionis: facta enim post Ol. XCI, 3. quo anno docta Thermophoriazusae, cuius v. vs. 1069. coll. Musgrav. Chronol. scenic, Ol. XCI, 2 et 3.

## CAPUT XIV.

In Graecis tragoediis, praesertim Euripidis, multa in spectatorum, multa in partium favorem dicuntur, multa ex temporis historia illustranda. In Hippolyti coro nati iterata recensione temporum est habita ratio. Num de Palamede similiter statuendum sit.

Apud Platonem in elegantissimo colloquio, cui a Gorgia Sophista nomen impositum est, multis disputatur in eam sententiam, tragoediam non ad optimum neque ad emendandam civitatem sermones suos dirigere, sed hoc agere unice, ut spectantibus gratificetur, horum voluptati inserviat, horum suffragia ferat; ac si modos, numeros, metra subtraxeris, nihil superesse nisi verba ad magnam populi multitudinem in publico facta, pro concione puerorum et mulierum promiscue ac virorum, servorum et liberorum: ita ut hacc magnifica et admirabilis maxime tragoediae poesis revera nihil differat ab oratoria arte, sed, ut hacc, plebis sit adulatrix. Durum hoc est gravissimi

viri iudicium, neque illud nobis magnopere placet: at veteris tragoediae indole excusatur quodammodo. Primum enim ex iisdem rationibus, quibus universam popularium suorum poesin Plato damnabat, ne tragoediae quidem favere poterat, propterea quod haec quoque vitas hominum imitabatur, improbos aeque ac probos mores describens; deinde Platonis quidem aetate hoc genus poeseos magnam habuit cum rhetorice affinitatem, ex quo Euripides liberius et frequentius de pulpito dicere coepit talia, quae partim philosophorum scholis, partim forensi suggestui magis convenirent, quam Bacchi theatro. Ex quibus necesse est Platoni alterum cummaxime arrisisse, quod praecepta morum ex histrionum ore sonarent, alterum vero non minus displicuisse, quum publicis civitatis negotiis poetae sese immiscerent. Et de illa quidem re audiamus Valckenarium Diatr. p. 250. egregie disseren-Socratis, inquit, exemplum secutus istac iam aetate corruptos civium suorum mores emendare studuit Euripides, άξιος ώς άληθως Σωκρατικής διατριβής, ut vere Clementi dicitur Alex. in Protr. p. 65. 12. Si praestare non adeo potuit, facere tamen conatus est, quod poetam decere dicit Agathon in Aristoph. Ran. vs. 1041. Pro istius aevi licentia malos cives nominatim insectabatur Aristophanes, quorumdam etiam

optimorum irrisor maledicentissimus. Humanitatis amans Euripides sub heroicis personis. antiquis certe, vitia civitatis Átticae plurima modeste notavit; nullum frequentius, quam bonis civibus et civitati perniciosum eloquentiae studium. Quam in rem erudite disputat p. 255 sag. Sed eiusmodi plura adhuc investiganda sunt: quibus neglectis veterum dramatum intelligentia nunquam perfecta erit. Ita quod in Phoenissis vss. 472 sqq. Eteocles cum fratre colloquens omne ius fasque spernit, pro honesto, pro aequo, pro pio impotentem vim exercendam, immanissimis quibusque et iniustissimis cupiditatibus obtemperandum esse profitetur, haud dubie docetur ex Sophistarum et Rhetorum persona, haec perditissima praccepta palam prae se ferentibus, quemadmodum ille Callicles ap. Plat. Gorg. p. 483 B sqq. et Thrasymachus Chalcedonius Rep. I, p. 338, C sqq. quorum sententiam exponit et Glauco Rep. II, p. 358 B sqq.

Sed multo plura loca sunt, ubi Euripides oratorum more modo optimatum, modo plebis contra adversarios, modo reipublicae Atheniensis partes suscipit contra extraneos, eius sive studiis sive odiis accommodans fabulas: et videntur adeo multae veterum tragoediae, quae tempori inserviebant, certis occa-

sionibus atque ad certum quempiam finem a poetis festinatae esse, ut proximis feriis docerentur, haud diu meditatae, sed negligentius elaboratae, id quod de Supplicibus et aliis apertum est, de quo dicemus paullo post. Et fuit hoc non minimum tragoediae commodum, quod patriae res agebantur: inde potissimum nata facultas est admiscendi quaedam ad deliniendos spectatorum animos, mireque augendum populi studium. Neque in hoc Euripides primus est, sed laudes sociorum, hostium reprehensiones reperies iam apud Aeschylum, quo pertinent Pers. vss. 229-244. et quae de Eumenidibus dixi cap. IV. atque ubivis sunt descriptiones rerum civibus gratarum et patriae laudes, ut apud Aeschylum in fine Eumenidum, monente Bôttigero de fur. pers. p. 6. et apud Sophoclem Oedip. Col. 668-720. Tamen negari non potest, in Euripide hoc cerni potissimum, quoniam is, vt Pollux dicit IV, 111. multa ex sua persona loquitur etiam per chorum, quod quidem τραγικόν, inquit, ούκ έστιν, άλλ' Εύριπίδης αὐτὸ πεποίηκεν έν πολλοῖς δράμασιν. ἐν μέν γε τῆ Δανάη τὸν χορὸν, τας γυναϊκας, ύπερ αὐτοῦ τι ποιήσας παρειπεῖν, ἐκλαθόμενος ὡς ἀνδρας λέγειν ἐποίησε τῷ σχήματι τῆς λέξεως τὰς γυναῖκας. καὶ Σοφοκλης δε αὐτὸ έκ της πρὸς εκείνον άμίλλης ποιεί σπανιάκις, ώςπερ έν Ίππονόφ. De hoc Euri-

pidis more dixit iam Jacobsius noster Additt. ad Sulzer. Theor. T. V. P. II, p. 408 - 410. et de singulis tragoediis varii, ut de Bacchis Musgravius et Tyrwhittus ad vs. 201. Memorabile inprimis exemplum est descriptio Menelai Laconis, qui ab Atticis poetis fingitur homo improbissimus, ut in Euripideis Oresta et Andromacha atque Aulidensi Iphigenia: v. Markl. ad Iphig. A. 304. coll. Sophocl. Aiac. flagellif, 1047 sqq. Neque immerito Barnesius, homo cetera absurdus, etsi is maxima ne cognita quidem habebat, dicit vit. Eurip. S. III. Nemo mortalium tanta dexteritate veteres fabulas ad praesentis tunc temporis circumstantias referre umquam deprehenditur; quod maximum semper audiendi lenocinium habetur. Adeo autem se omnia auditorum suorum gratia scribere professus est, ut etiam volens sciensque nonnunquam de scenae regulis remitteret et artem tragicam arte populari commutaret. Hinc est, quod Dio Chrysostomus laudat τὸ ἀκριβές καὶ δριμό καὶ πολιτικόν τό τοῦ Εὐριπίδου, et quod Plutarchus vocat Εὐριπίδην σοφὸν ἀνδρα καὶ πολιτικῶν ἐπιστήμονα σοφισμάτων: quin multo ante utrumque Aristophanes in Ranis post Aeschylum Euripidem per ludibrium induxit consilia civitati dantem. Ilis igitur de rebus nunc expromam quaedam singularia.

Hippolyti Euripidei duae fuerunt editiones, altera καλυπτομένου, altera στεφανηφόρου nomine insignita: ex quibus illa deperdita est, haec adhuc servatur, atque ab Auctore Argumenti dicitur esse τῶν πρώτων, victoriamque Athenis meruit, licet longe inferior multis aliis Euripidis fabulis; sed ipsa vitia, sententiae inprimis immodice cumulatae, et fortasse faustus fabulae exitus iudicum animos videntur movisse, nisi aemulorum Iophontis et Ionis etiam minus bonae tragoediae fuerunt. Verum, ni fallor, accessit aliud, ut praemio Euripides decoraretur, illud dico, quod plura in hoc dramate ad praesentem tunc reipublicae statum dicta sunt ita commode, neminem ut latere, neminem immotum recordatione calamitatum relinquere potuerint. In Hippolyto velato finis egregius fuit hic (Fragm. XVIII):

<sup>3</sup>Ω μάπαρ, οἱας ἐλαχες τιμᾶς, Ἱππόλυθ' ἤρως, διὰ σωφροσύνην. Οὐποτε θνατοῖς ἀρετῆς ἀλλη Δύναμις μείζων. ἦλθε γὰρ ἢ πρόσθ' "Η μετόπισθεν Τῆς εὐσεβίης χάρις ἐσθλή.

Non dubito quin hos versus omnes praelaturi sint istis, qui nunc claudunt tragoediam: Tamen nemo quaerit, cur haec pro illis reposita sint a poeta; ne Valckenarius quidem in hoc offendit. Ea, quae antecedunt hos anapaestos, tanquam maxime egregia nuper laudavit A. W. Schlegelius libro Gallice scripto, comparatione inter Phaedram Racinii et Euripidis p. 103. sed multo etiam majorem gratiam, quam apud nos, habebant apud Atticos auditores. Nempe ultimi versus sunt hi:

<sup>5</sup>Ω κλείν' 'Αθηνών Παλλάδος θ' όρίσματα, Οίου στερήσεσθ' ὰνδρός ὁ τλήμων ἐγώ. 'Ως πολλὰ, Κύπρι, σών κακών μεμνήσομαι.

Hippolytus repetitae editionis data Ol. LXXXVII, 4. eodem anno quo periit Pericles morbo absumptus; unde jam nequit dubium esse, haec, οἴου στερήσεσθ' ἀνδρὸς, pronunciata abs Theseo heroe populari, dicta esse ad significationem nuper defuncti magni viri, ideoque etiam illa, κοινὸν τόδ' ἄχος κ. τ. λ. pro multo melioribus substituta esse, ut hoc lenocinio audientium animi captarentur, utque Periclis, quo nullus de republica videretur

melius meritus fuisse, memoria in tragoedia quoque celebraretur, quam ille sua munificentia tantum promoverat. Atque ejusmodi dicta quam cupide populus arripuerit, quam callide perspexerit, licet discere ex narratione de Aristide, quum doceretur Aeschyli Septem adversus Thebas, si ea vera est. V. cap. V. extr. Quam bene autem tempora conveniunt! Obiit Pericles Archonte Aminia mense Metageitnione: v. Dodwell. Annal. Thucyd. p.657. Lips. paucis interjectis mensibus sunt Lenaea, quibus acta haec fabula erit. Etiam plus: consulto delegisse Euripidem tragoediam hanc contendo, at hoc anno ageretur, quod multiplex tum occasio esset talium lenociniorum. Morbi nuper grassati memoriam iniicit vs. 177.

<sup>5</sup>Ω κακὰ Ͽνητῶν στυγεραί τε νόσοι, et morbum potius quam Venerem deam intelligebat, quisquis audiebat versum illum:

'Ως πολλά, Κύπρι, σῶν κακῶν μεμνήσομαι. Nonne vero nuper Athenienses didicerant veritatem huius sontentiae vss. 186 sqq.

Κρεῖσσον δὲ νοσεῖν ἢ θεραπεύειν Τὸ μὲν ἔστιν ὁπλοῦν τῷ δὲ συνάπτει Λύπη τε φρενῶν χερσίν τε πόνος. Πᾶς δ' ὸδυνηρὸς βίος ἀνθρώπων, Κοὐκ ἔστι πόνων ἀνάπαυσις.

Audi modo de morbo Thucydidem II, 51. quae unusquisque spectatorum expertus erat: Δεινότατον δέ παντός ην του κακού, inquit, ότι έτερος ἀφ' έτέρου θεραπείας ἀναπιμπλάμενοι, ώςπερ τὰ πρόβατα έθνησκον καὶ τὸν πλειστον φθόρον τοῦτο ενεποίει. είτε γάρ μή Βέλοιεν δεδιότες αλλήλοις προςιέναι, απώλλυντο έρημοι, καὶ οἰκίαι πολλαὶ ἐκενώθησαν ἀπορία τοῦ θεραπεύσοντος είτε προςίοιεν, διεφθείροντο, καὶ μάλιστα οἱ ἀρετῆς τι μεταποιούμενοι. αλοχύνη γαρ ήφείδουν σφών αὐτών, ἐςιόντες παρά τούς φίλους, ἐπεὶ καὶ τὰς ὁλοφύρσεις των απογιγνομένων τελευτωντες και οι οίκειοι έξέκαμνον, ύπὸ τοῦ πολλοῦ κακοῦ νικώμεvoi, Et quid aliud quam consolatio ad eos, qui propinquos et familiares lue absumptos deplorabant, est vss. 191 sqq.

'Αλλ' ό, τι τοῦ ζῆν φίλτερον άλλο, Σκότος ἀμπίσχων κρύπτει νεφέλαις. Δυςέρωτες δὴ φαινόμεθ' οντες Τοῦδ' ό,τι τοῦτο στίλβει κατὰ γῆν, Δι' ἀπειροσύνην άλλου βιότου Κοὐκ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας Μύθοις δ' άλλως φερόμεσθα.

Porro ubi Phaedra lecto imposita pro foribus effertur, et ubi dicit,

Έ, ε πῶς ἀν δροσερᾶς ἀπὸ κρηνίδος. Καθαρῶν ὑδάτων πόμ' ἀρυσαίμαν;

Atheniensibus haud dubie subiit recordatio aegrotorum, de quibus Thucydides ib. 49. Τὰ δὲ ἐντὸς ούτως ἐκάετο, ώςτε μήτε τῶν πάνυ λεπτων ιματίων καὶ σινδόνων τὰς ἐπιβολὰς, μήτ' άλλο τι ή γυμνον ανέχεσθαι, ήδιστά τ' άν ες ύδωρ ψυχρον σφας αὐτούς ρίπτειν. Καὶ πολλοί τοῦτο τῶν ἡμελημένων ἀνθρώπων καὶ έδρασαν ες φρέατα, ἀπαύστω τῆ δίψη ξυνεχόμενοι. Ιb. 52. Καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐκαλινδοῦντο καὶ περὶ τὰς κρήνας ἀπάσας ἡμιθνῆτες, τῆ τοῦ ύδατος ἐπιθυμία. Et quum Phaedra prope vecors nec sese neque alios videtur nosse, succurrere spectatori poterat, quod idem scriptor tradidit ib. 49. Tovs de nai λήθη ελάμβανε παραυτίκα άναστάντας τῶν πάντων δμοίως, καὶ ἡγνόησαν σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τούς ἐπιτηδείους. Postremo vide ne ea, quae apud Euripidem vss, 405 sqq. de corruptione connubiorum dicuntur, inserta sint ad castigandam licentiam morumque effrenationem post morbum natam, qua de re Thucydidis locus est longior ib, 53. quam qui adscribi possit.

Quae qui tenuerit, non negabit operae pretium esse causas indagare interpolationum in repetitis fabularum editionibus: nam inexspectatam hinc lucem subinde exoriri ad alia perspicienda videbit. Ei autem rei, quam modo exposui, simile quid traditur de Palamede Euripidis. Ex ea fertur fragmentum hoc:

Έκάνετ' ἐκάνετε
Τὰν πάνσοφον, ὧ Δαναοί,
Τὰν οὐδὲν ἀλγύνουσαν
'Αηδόνα Μουσᾶν,
Τῶν Ἑλλάνων τὸν ἄριστον.

Quae audiens fertur totum theatrum illacrymasse, propterea quod Socrates significaretur: v. Diog. Laert. II, 44. Argum. Isocr. Encom. Busirid. Sed obiit Socrates Ol. XCV. 1. unde Valckenarius Diatr. p. 191. perquam dubitanter de hac re loquitur et ipse ego supra cap. V. extr. nam Euripides jam Ol. XCIII. obiit, et Palamedes Euripidis docta Ol. XCL secundum Aelian. V. H. II, 8. Schol. Aristoph. Av. 842. citante Musgravio in Chronol. scenic. Itaque aut falsa haec sunt, quod tamen nequeo mihi persuadere: nimis enim illa in Socratem quadrant: aut vere Petitus dixit post mortem Socratis actam esse fabulam: ita tamen, ut iterato tum producta esset, et ea ipsa ab interpolatore, credo, addita fuissent: in quo mea sententia discrepat a Valckenarii, qui cetera similiter judicavit.

## CAPUT X V.

Explicantur ex historia loci quidam tragis corum, et iudicantur inde aliquot fas bularum tempora. De peplo Panathes naico in Ione Euripidis designato, et de peplo Minervae Dresdensis. Quaes dam de Gigantomachia.

Mittamus nunc alia, in quibus examen eorum, quae in tragoediis ad res nuperrime gestas sive in populi gratiam dicta sunt, conduci queat, et unum hoc notemus, quantum inde ad invenienda fabularum tempora proficere liceat: qua in re haud primi sumus, sed plura dixerunt ante nos alii, quae tamen accuratiori examini subiicere opus videtur esse: invicem autem ex temporum ratione possunt falsae opiniones de finibus totarum fabularum aut singularum partium refutari. De Aeschylo iam dixi quaedam: Sophoclem in Oedipo Tyr. 883 sqq. Alcibiadis exilium (Ol. XCI, 2.) gratulari civibus putat Musgravius Chronol. scenic. p. 9. Sed hoc falsum

sit necesse est secundum ea, quae cap. XI. explicui. Probabilior res in Oedipo Coloneo: quam et civibus Sophoclis magnopere gratam fuisse novimus ex Argumenti scriptore; nec sine causa poeta in Thebanos invehitur gravissime, ut Euripides in Supplicibus, aut ut idem in Heraclidis reprehendit Argivos: qua in fabula Copreus caduceator eandem personam agit, quam impius Creon in Oedipo: ac Supplicum et Colonei Oedipi non absimile argumentum: similiter etiam Sophoclis Oedidipus Atheniensibus victoriam de Thebanis velut in manus tradit, atque Adrastus dato iureiurando Argivos Atheniensibus in perpetuum iungit. Actam igitur Oedipum Coloneum eo tempore censeo, quum Thebanos Athenienses summo odio persequerentur: id quod fuit tum quum Euripides doceret Supplices, quam pono continuo post Ol. LXXXIX, 4. Sophocle annum agente LXXV. id quod optime congruit iis, quae de Oedipo Coloneo tradita sunt, licet non iis, quae habentur perinepta ap. Valer. Max. VIII, 7. ext. 12. Ibi enim est de Sophocle: Prope enim centesimum annum attigit, sub ipsum transitum ad mortem Oedipo Coloneo scripto: in quo singulis fere vocibus declamatoris indoles cernitur vera parum curans sed ultra modum res exaggerans.

Iam venio ad Euripid m, in quo talia omnia clarius spectare licet. Etenim eius in Supplicibus quam plurima rerum civilium respectu dicta reperies, ut vss. 187. 190. 232. 321. 410. 510. et ubivis: ac fortasse parte horum locorum pungitur Alcibiades, qui valde tum iuvenis rempublicam gerebat: quod in Andromacham quoque cadere videtur, ubi de iuventute et senecta disseritur vss. 183. 645. 728. 764 sqq. coll. Thucyd. V, 43. Sic populus non sola concione, non Delphico Apolline regebatur, sed Baccho etiam et theatro; et quid miremur hoc, quum hac ipsa aetate, ubi Musae a rebus divinis ac civilibus omnino dissiunctae sunt, de pulpito populum ad patriam ac religiones colendas nostrates hortari sero conati sint? Iam Supplices Barnesius notabili vanitate actam dicit Ol. XC, 3. quo tempore pacem fecerint Argivi et Lacedaemonii: cui rationi nollem accessisset Jacobsius Additt. ad Sulzer. Theor. T. V. P. II, p. 409. Si enim tum docta fabula esset, reprehensi potius, ut in Heraclidis, quam laudati Argivi fuissent: immo acta est tum, quum foedus pangeretur inter Athenienses et Argivos: quod contigit Ol, LXXXIX, 4. propter societatem abs Thebanis ac Lacedaemoniis privatim initam: v. Thucyd. V, 46. 47. post quam Euripides haud dubie docuit tragoediam; praesertim quum vss. 1191 sqq. eadem partim dicantur quae in foedere apud Thucydidem: ac firmatur hoc acerrimo Thebanorum odio, qui tamquam superbissimi ac rudissimi homines describuntur. Cf. Thucyd. V, 36-42. quae ad hoc tempus pertinent. Historico igitur fundamento nititur, quod dicitur de caesis abs Thebanis Argivis: v. Thucyd. l. c. 40. Porro in Andromacha summa est Lacedaemoniorum detestatio, ut vs. 446. leguntur haec:

3Ω πάσιν ἀνθρώποισιν ἔχθιστοι βροτῶν, Σπάρτης ἔνοικοι, δόλια βουλευτήρια, Ψευδῶν ἀνακτες, μηχανόρραφοι κακῶν, Έλικτὰ, κουδέν ὑγιὲς ἀλλὰ πᾶν πέριξ Φρονοῦντες, ἀδίκως εὐτυχεῖτ' ἀν' Ἑλλάδα Τί δ' οὐκ ἐν ὑμῖν ἐστίν; οὐ πλεῖστοι φόνοι; Οὐκ αἰσχροκερδεῖς, οὐ λέγοντες αλλα μέν Γλώσση, φρονοῦντες δ' ἄλλ' ἐφευρίσκεσθ' ἀεί; 'Όλοισθ'.

Haec omnia ad eum fere modum dicta, qui in Shakspearii historicis dramatis invenitur. Et dubitari non potest, quin haec Euripidis fabula acta sit post aliquam iniuriam a Lacedaemoniis perfidiose illatam Atheniensibus sive eorum sociis. Neque absurde Sam. Petitus Misc. III, 16. e vss. 733 sqq. (ubi v. Barnes.) colligit doctam Ol. XC, 2. quum Lacedaemonii Argivos invaderent propter ea, quae in Trö-

zenios Spartae socios perpetraverant. Thucyd. V, 58 sqq. VI, 7. Diod. Sic. XII, 78. Convicia profecto in periuros Lacones quadrant optime, quandoquidem tum 'Αθηναΐοι 'Αλκιβιάδου πείσαντος τῆ Λακωνική στήλη ἐπέγραψαν ότι ουκ ενέμειναν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς όρxous, quod hand dubie factum est feriis quibusdam, et fortasse iis ipsis, quibus acta haec fabula est: ita ut Euripides ad hoc ipsum composuerit eam festinantius, quod factum esse subinde conieci capite praecedente. tum vicisse Euripidem Barnesius dicit Vit. Eurip. S. xxvII. sine auctore. Postremo etiam Heraclidae ad res publicas pertinet: ex conviciis in Argivos ibi iactis apparet doctam esse, quum bellum Argivi pararent adversus Athenienses: quod longius foret, si vellem singillatim persequi: unus sufficiat locus vs. 285.

Φθείρου τὸ σὸν γὰς "Αργος οὐ δέδοικ' εγώ,

etc. Cf. praecipue vss. 354 sqq. 759 sqq. etc. Itaque coniicio actam tragoediam Ol. AC, 3. quum rupto foedere Argivi pacem cum Laconibus facerent, Atheniensibus autem bellum inferrent, efficientibus optimatibus (Thucyd. V, 76 sq.), qui ipsi in Heraclidis Euripidis iniuriam faciunt: anno tamen proximo, restituto Argis populari imperio, cum Atheniensibus in gratiam redeunt (Thucyd. V, 82. coll.

Dodwell. Annal. Thucyd. p. 687.) unde calculus noster fit etiam firmior. Iam qui vel mediocriter poematum formam et indolem insinuare animo, et quid in iis simile, quid dissimile sit, dignoscere didicerit, is tres has fabulas, Supplices, Andromacham, Heraclidas, et idem sentiendi ac scribendi genus eundemque poeseos colorem referre, adeoque non multum diversis et temporibus et conditionibus scriptas esse, utpote quae reipublicae omnes inservirent, et quidem circa Argivos, Thebanos, Lacedaemonios versarentur, animadvertet: ita ut ab hac quoque parte nostris rationibus haud levis accedat confirmatio.

Retractemus nunc locum, quem alia de causa supra cap. VII. plenum adscripsi, in fabula Ione vss. 184 sqq. in qua omnino multa dicta sunt ad deliniendas auditorum aures, ut tota illa de Doro et Achaeo disputatio. Agi haec in porticu Delphica manifestum est e vs. 184. ubi sunt εὐκίονες αὐλαί, et vidit hoc iam Tyrwhittus; Musgravius autem per prolepsin designatam hic putat eam stoam esse, quam devictis ad Rhium Lacedaemoniis a Phormione Ol. LXXXVII, 4. (Thucyd. II, 84. Diod. Sic. XII, 48.) Delphis Athenienses aedificarant ex praeda atque ornaverant. Pausan. X, 11, 5. Utrum Rhium sit, nihil interest: Molycricum intelligit Dodwellus Annal. Thucyd.

p. 657. Quod si verum est, Ion acta erit non multum post Ol. LXXXVII, 4.; et hoc non dissimile veri, praesertim quum vs. 1592. praeter necessitatem promontorium Rhium commemoratum sit, quippe ut fausto gratoque nomine Athenienses delectarentur. Praeterea imagines sunt totae Atticae, Atticoque donario maxime conveniunt, sive eas in tabula descriptas sive aulaeis intextas putes, quod potissimum placet Böttigero de fur. person, p. 14. nec mihi aliter. Idem tribus verbis significat Panathenaici pepli memoriam hoc loco sibi subiisse; et vere nihil alind hic esse, quam eius descriptionem, nunc ego distinctius ostendam, ea praemissa observatione, Delphico deo subinde missa pepla acu picta post acceptam victoriam: quale est peplum Herculis vs. Ion. 1144. et aliud, cui pugna Salaminia intexta fuit vs. 1159. ubi v. Barnes. et Musgrav. | Non tamen vs. 1163 sq. Cecrops ille tanquam peplo intextus ab Euripide affertur, sed ibi intelligo signum ab Atheniensibus dicatum, nescio an illud, cuius Pausanias meminit X, 10. quumque hoc ex pugna Marathonia dicatum Apollini sit, in illo autem peplo Salaminium proelium depictum fuerit, verisimile est ambo simul Delphos venisée. Itaque peplum, ad Panathenaici exemplar factum, post pugnam ad Rhium Apollini missum

suspicor esse. Iam de peplo Panathenaico post Meursium et alios plurima nota sunt: nonnulla poterunt melius dici. Ita ex iis, quae nune ordine disseram, apparebit non in solo margine pictas figuras esse sed in tota veste: tantus est imaginum numerus. Deinde quod Io. Meursius Panathen. c. 17. reprehendit Scholiastam Aristophanis dicentem, Έπεσκευάζετο οὖν ὁ πέπλος καθ' έκαστον ένιαυτον, και επομπεύετο έν τοις Παναθηναίoic, quum tamen magnis is Panathenaeis deductus esset, in eo errasse doctissimum hominem nuper ostendit Schol. Plat. Ruhnk. p. 143. Τά δέ μικρά Παναθήναια κατά τὸν Πειραια ἐτέλουν, εν οξς και πέπλος άλλος άνεῖτο τῆ θεώ, καθ' ήν ην ίδεῖν τούς 'Αθηναίους, τροφίμους όντας αὐτῆς, νικώντας τὸν πρὸς Ατλαντίνους πόλε. nov, quem locum alia etiam de causa maxime memorabilem in commentariis in Timaeum olim persequar. In celeberrima autem veste, qua magnis Panathenaeis Minerva induebatur. Gigantomachia descripta potissimum fuit, qua de re insignis Platonis locus Euthyphr. p. 6. B. Καὶ πόλεμον ἀρα ήγεῖ σὰ εἶναι τῷ ὄντι ἐν τοῖς θεοῖς πρὸς ἀλλήλους καὶ ἔχθρας δεινάς καὶ -μάχας, καὶ άλλα τοιαῦτα πολλά οἶα λέγεται ύπὸ τῶν ποιητῶν καὶ ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν γραφέων τά τε άλλα ίερα ημίν καταπεποίκιλται και δη τοῖς μεγάλοις Παναθηναίοις ο πέπλος μεστός Boeckh de Trag. Gr. 15

των τοιούτων ποικιλμάτων ανάγεται είς την άπρόπολιν. Proclus in Plat. Polit. p. 41. O των Παναθηναίων πέπλος έχει τούς Γίγαντας νιχωμένους ύπὸ τῶν 'Ολυμπίων \ εῶν; et Schol. Plat. l. c. de magnis Panathenaeis: ἐν οἶς πέπλος τις ἀνήγετο τῆ 'Αθηνᾶ, καθ' δν εδείκνυτο ή κατὰ τῶν Γιγάντων ταύτης τε καὶ [ή] τῶν Ολυμπίων νίκη θεών: quae loca deprompsi ex ceterorum numero, quod et aliorum deorum in eo praeclara facinora depicta esse demonstrant et speciatim Olympiorum. Primae tamen Minervae dicatae sunt, unde h. l. vs. 208. post Gigantum mentionem iniectam virgines spectant Pallada επ' Ἐγκελάδφ γοργωπὸν πάλλουσαν ἴτυν, id est, clypeum, plane ut cernitur in peplo Minervae Dresdensis (in Beckeri Augusteo Tab. IX. X. num. V.) et in nummo Seleuciae ad Calycadnum in Cilicia excuso Gordiano III. regnante (v. ibid. p. 74.), ubi tamen Enceladus non, ut in peplo, humana specie fingitur, sed in draconem desinit. Minervam quidem in peplo Dresdensi aegis statim prodit, estque ibi sola hac armata, ut apud Claudianum in Gigantomachia,

Prosilit, ostendens rutila cum Gorgone pectus:
Aspectu contenta suo non utitur hasta.

Secundum Apollodorum loco infra laudando longe aliis armis utitur: ' $A \Im \eta \nu \tilde{\alpha} \ \delta \dot{\epsilon}$ , inquit,

Έγκελάδω φεύγοντι Σικελίαν ἐπέρριψε νῆσον: quod tamen non contrarium est Claudiano. Nec semper, ut apud hos, pedestris Minerva est in Gigantomachia, sed fingebatur etiam currui insidens, ut est ap. Callimach. Lav. Pallad. vss. 7 sqq. Sic ap. Eurip. Hecub. 466. chorus canit:

"Η Παλλάδος εν πόλει
Τᾶς καλλιδίφρου 'Αθαναίας εν κροκέφ πέπλφ
Ζεύξομαι άρματι πώλους,
'Εν δαιδαλέσισι ποικίλλουσ' ἀνθοκρόκοισι πήναις;

Neque aliter repraesentatur Ion. vs. 1527.

Μὰ την παρασπίζουσαν ἄρμασίν ποτε Νίκην 'Αθανάν Ζηνὶ γηγενεῖς ἔπι.

Propter hoc enim proelium Victoriae nomine decorata est, testante Phurnuto fine capitis de Minerva: Καὶ ἐν τῆ πρὸς τοὺς Γίγαντας μάχη παραδίδοται ἤριστευκυῖα ἡ ᾿Αθηνᾶ καὶ Γιγαντόφοντις ἐπονομάζεται (Φλεγραίων ὁλέτειρα Γιγάντων, Orphic. Hymn. XXXII, 12.). Haec est illa θεὰ Παλλὰς ἐν μωνύχοις πτερωτοϊοιν ἄρμασιν Eurip. Iphig. Λ. 250. Tale fuit etiam signum Minervae Alcae sive Ἱππίας ita vocatae, quod τῷ Μανθουριέων λόγφ γινο-

μένης τοῖς Θεοῖς πρὸς Γίγαντας μάχης ἐπήλασεν Έγκελάδω ίππων τὸ άρμα, Pausan. VIII, 47, 1. Enceladus autem constanter appellatur tanquam Minervae adversarius in peplo, ut praeter Il. Il. apud Schol. Aristoph. Eqq. vs. 563. Καὶ τοῦ πέπλου, οὖ ἐγέγραπτο Έγκέλαδος δυ ἀνεῖλευ ή 'Αθηνα' ην δε είς των Γιγάντων. Hinc habet Suidas. Cf. Eurip. Iphig. T. 220 sqq. Here fur. 908. et ibi citatum à Barnesio Quintum Smyrnaeum, Apollod. I, 6, 2. quem non in singulis excito: quum omnes noverint ad illum et ad doctissimos in eum commentarios esse cuivis recurrendum. Etiam Gorgona occidisse Minervam in pugna hac Euripides dicit Jon. 989 sqq. Cf. Böttiger. l. c. p. 108. Post Minervam imprimis pater Iupiter pingebatur: v. Plutarch. Demetr. p. 894. B. Schol. Eurip. Hecub. l. c. 'Enog fiv ev 'Annvaig δφαίνειν τὰς ἀριστείας τῆς θεοῦ πολεμικῆς ούσης καὶ α κατά Γιγάντων κατεπράξατο μετά ποῦ Διός. Et ita Iupiter in suprema pepli Dresdensis area repraesentatur curru vectus, ut Typhonem fulmine prosternit, velut in gemma ap. Gorium Mus. Florent. T. I, t. 57. num. 7. p. 108. coll. Lippert. Dactylioth. Chil I, num. 27. nam Typhonem vulgo vocant quem Iupiter in Gigantomachia prostraverit: etsi Apollodorus accuratius Typhonem tertio post Gigantas loco a Terra creatum dicit, Iupiter autem Porphyrionem ceterosque omnes fulmine prostravisse fertur, quos posthac Hercules interficeret sagittis: τοῖς δὲ θεοῖς, inquit, λόγιον ἦν ὑπὸ θεῶν μὲν μηδένα τῶν Γιγάντων ἀπολέσθαι δύνασθαι, συμμαχοῦντος δὲ θνητοῦ τινὸς τελευτήσειν. Tamen apud Claudianum Typhoeus Gigas est, ubi Tellus ait:

Ite precor, miscete polum, rescindite turres Sidereas, rapiat fulmen sceptrumque Typhoeus, Enceladi iussis mare serviat.

Et ap. Nonn. II, 32. Atque huic quidem novus Typhoeus est, ab altero distinguendus lib. XLVIII.

Ήμαθίης δε αάρηνα νέος γύμνωσε Τυφαεύς Ύψιφανής προτέρφ πανομοίϊος.

Apud Nostrum Mimas a Iove prosternitur fulmine, et ap. Aristoph, Av. 1252,

Είς Πορφυρίων αὐτῷ παρέσχε πράγματα,

unde satis apparet, quam vere Apollodorus tradiderit omnes ab eo promiscue divino igne tactos esse. Plura de Jove Gigantum domitore v. ap. Diod. Sic. V, 71. Praeterea nostro Ionis loco Bacchi facinus celebratur, qui άλλον ἀπολέμοισι μισσίνοισι βάμτροις ἐναίρει γᾶς τέχνον; quem potissimum spectans Gigantomachiam.

Nonnus describit Dionysiacorum XLVIII. ubi, postquam dixit, quibus verbis mater Gigantas hortatus sit (fere ut apud Claudianum), Bacchi arma ita describit, ut Euripides habet:

Ήμερίδων δὲ κόρυμβον ἔχων ολετῆρα Γιγάντων Βάκχος ἀερσιλόφοις κατέτρεχεν Αλκυονῆος, Οὐ δόρυ Ξοῦρον ἔχων, οὐ φοίνιον ἆορ ἀείρων, ᾿Αλλὰ πολυσπερέας παλάμας ἐδάϊξε Γιγάντων, Αἰχμάζων έλίκεσσι, φιλακρήτω δὲ κυπέλλω Φρικτὰ πεδοτρεφέων ἐδαΐζετο φῦλα δρακόντων.

Paullo tamen post et face pugnat, ubi et Enceladus memoratur fulmine prostratus: huc autem praeterea facit, quod mox sequitur:

Καί τινος ἀσπαίροντος ἐπὶ χθονὸς ἆορ ἐρύσσας Βάκχος ἀναξ κεκόρυστο Γιγαντείοισι καρήνοις, Ἰοβόλων πλοκάμων ὀφιώδεα λήϊα κείρων Καὶ στρατὸν αὐτοκέλευστον ἀτεύχεϊ χειρὶ δαΐζων

Μάρνατο λυσσήεις χλοερῶν ἐπιβήτορα δένδρων Κισσὸν ἔχων τανύφυλλον ἀποντιστῆρα Γιγάντων,

Καὶ νύ πε πάντας ἔπεφνεν έῷ ἡηξήνορι θύρσφ,

etc. Quod autem nostro loco Bacchi iniecta mentio est, magis etiam placebit, ubi in animum induxeris ei tragoediam consecratam fuisse. In peplo tamen Dresdensi Bacchum non agnosco, sed eius loco in secunda area Silenus designatus est, prodentibus eum auribus, de quibus v. Creuzerum nostrum in praeclarissima diatribe Studiorum T. II, p. 310, Quem Silenum notum est asino insidentem venisse ad pugnam una cum Baccho, Satyris ac Vulcano: quorum deinceps asini in coelo positi sunt. Eratosth. Catasterism. 11. Hygin. poet. astronom. II, 23. Eum autem artifex facete finxit tanquam prope victum et demissis, ut dicitur, auriculis, quum Satyri superbi quidem et gloriosi milites velint videri, revera autem sint inertes atque imbelles, quod tota Euripidis Cyclops ostendit, apud quem vs. 5, gloriatur Silenus Bacchum invocans:

Έπειτα γ' ἀμφὶ γηγενῆ μάχην δορός, Ένδέξιος σῷ ποδὶ παρασπιστὴς γεγώς Έγπέλαδον ἰτέαν εἰς μέσην Θένων δορί Έχτεινα, Το πολί προλί (Επτεινα, Το πολί προλί)

ipse posthac unum se praebens e genere οὐτιδανῶν Σατύρων καὶ ἀμηχανοέργων, ut vocat
Hesiodus ap. Strab. X, p. 471. Ceterae figurae
magis dubiae: nam multi dei fuerunt in eo.
proelio clari. Horatius Carm. III, 4, 53 sqq.

Sed quid Typhoeus et validus Mimas Aut quid minaci Porphyrion statu Quid Rhoetus evulsisque truncis Enceladus iaculator audax Contra sonantem Palladis aegida
Possent ruentes? Hinc avidus stetit
Vulcanus, hinc matrona Iuno; et
Numquam humeris positurus arcum

- Delius et Patareus Apollo.

Ex quibus in tertia area Dresdensis pepli Vulcanus, in sexta formae gravitate ac fastu Iuno agnosci videtur: in octava, ni fallor, Venus est, quippe Olympiarum dearum una: in decima agilitate sua furoreque agnoscitur Diana. In nona, credo, est Hercules, sed more veterum non clava nec sagittis, nec leonina pelle insignis (cf. Strabo XV, p. 688.), ut in nonnullis etiam superstitum monumentorum; sed ut homo pallio amictus, ut distinguatur a diis: neque offendet quemquam, quod nullum omnino telum habet, quum ne ceterorum quidem quisquam praeter Minervam armatus sit; nec quod Iovis curru non vehitur, ut fingitur ap. Eurip. Herc. fur. 177.

Διός περαυνόν δ' ηγόμην τέθριππά τε, Έν οἶς βεβηκώς τοῖσι γῆς βλαστήμασιν Γίγασι, πλευροῖς πτήν' ἐναρμόσας βέλη Τὸν καλλίνικον μετὰ θεῶν ἐκώμασεν:

ita enim etiam in Minerva esse ostendi. Pallium autem magnificentius Herculi tribuitur etiam ap. Eurip. Herc. fur. vss. 519. 627. 629. 959. 1159. 1198. 1204. deque eius Gigantomachia vide praeterea Pindar. Nem. I, 100. et ibi Schol. Eurip. Herc. fur. vss. 853. 1190. 1272. Ceterae tres figurae repraesentare videntur Martem, Apollinem, Mercurium: nam inferis diis, Plutoni ac Proserpinae, quos superis opitulatos esse apud Claudianum legimus, item Neptuno, quem Apollodorus habet, postremo Parcis, quas alii nominant, nullus videtur in hoc peplo locus esse.

Hactenus de Gigantomachia: sed alia quoque praeclara Minervae gesta in peplo Panathenaico videntur descripta fuisse, teste quidem Schol. Hecub. l. c. et Auctore carminis

Virgiliani, cui nomen Ciris vs. 29.

Ergo Palladiae texuntur ex ordine pugnae, Magna Giganteis ornantur pepla tropaeis; Horrida sanguineo pinguntur proelia cocco. Additur aurata deiectus cuspide Typho,

etc. Quae quum ita sint, verisimile est ea quoque adiecta fuisse, quae heroes Minerva opitulante strenue gesserint. Ex quibus duo depromo, quorum in Ionis loco mentio fit, alterum vss. 190 sqq. Herculis pugnam cum Hydra Lernaea, quam aggressus fertur Palladis consilio (Hygin. Fab. 30. Pausan. V, 17.), alterum Bellerophontae caedem Chimaerae vss. 201 sqq. in qua adiutus est ab eadem. Et Herculem sane atque Iolaum Attico peplo inseri solitos esse ipsae testantur Creusae famulae

dicentes, <sup>5</sup>Αρ ος ἐμαῖσι παρὰ πήναις κ. τ. λ. Propter quam heroum multitudinem etiam Aristoteles suum Peplum hoc vocavit nomine: de hoc v. Fabric. Bibl. Gr. T. III, p. 275. Immo non soli heroes, sed ipsi cives, qui pro patria fortiter pugnantes reipublicae sive gloriam sive commoda auxerant, honore pepli huius fruebantur. Aristophanes testis Eqq. 563.

Εὐλογῆσαι βουλόμεσθα τοὺς πατέρας ἡμῶν ὅτι 'Ανδρες ἦσαν τῆςδε τῆς γῆς ἀξιοι καὶ τοῦ πέπλου.

Ubi Schol. Νικήσαντες πέπλον ἐποίησαν τῆ 'Αθηνα καὶ ενέθεντο τὰς ἀριστείας εν αὐτω, errore is veritatem velans, quam magis etiam detorsit Suidas sic efferens: η ότι νικήσαντες οί "Αθηναΐοι πέπλον ἐποίησαν τῆ 'Αθηνα καί ενέγραψαν τους αρίστους εν αυτώ. Sed optime doctus grammaticus Servius ad Virgil. Aen. I, 484. Peplum Minervae consecratum erat: in hoc depingebantur ex more apud Athenicnses, qui strenue se in bello gessissent. Quo etiam ducit adulatio Atheniensium Demetrium Phalereum et Antigonum peplo inscribentium, qua de re v. Diodor, XX, p. 757. B. marg. Rhodom. Plutarch. Demetr. p. 893. D. p. 894. B. coll. Virgilian. Cir. vs. 21 sqq. quamquam inde apparet una, quam raro hoc fa-

ctum sit, quamque piaculum habitum, si quem indignum hoc decore ornarent. Ouibus iam in unum collectis etiam clarius fit, aptissime tale peplum victoriae causa pro donario Delphos misisse Athenienses, Eodem autem anno, quo factum hoc est, Magna Panathenaea celebrata sunt, quae agebantur ante Olympicos ludos XX diebus: ludi Olympici inibant XI. Hecatombaeonis: igitur Panathenaea magna acta XX. Scirophorionis anni quarti Olympiadis cuiusque. V. Dodwell, Annal, Thucyd. p. 681. Quapropter si hoc anno acta fabula est, inprimis grata fuerit Atheniensibus Panathenaici pepli descriptio, nec minus, quod vs. 1137. Parthenon, in quo deponebatur peplus ille, significatus est, in quoque latere pedes centum, eareque in plano decem millia pedum habens. V. Musgravii notam egregiam ad h. l. Etiam Plutarchus Pericl. p. 159. E. Parthenona vocat ἐκατομπεδον, a Pericle aedificatum: ut non curemus alia, quae de eius mensura dicuntur, de quibus v. Potteri Archaeol. I, 8. Quibus positis, Panathenaeis actam Ionem dicerem esse, nisi omnino nullae his feriis datae fabulae esse viderentur. Ita Iphigeniam Tauricam, Orestem, Electram in festo Xόων actas putem esse (v. Iphig. T. vss. 958 -960. et ibi Io. Brodaeum, Electr. vss. 1254 sqq.), etsi in Lenaeis repetitas fabulas doceri solitas esse noverim: cuius rei causam aperit Valckenarius Diatr. p. 14. Barthelemius Anachars. T. VI, p. 69. ed. Paris. alterius: nam novas etiam datas fuisse demonstrabo continuo.

## CAPUT XVI.

Feriae, quibus fabulae doceri solitae. Sophoclis et Euripidis obitus diligentius
definitus. Didascalica alia.

Quae hactenus explicui licet omnia coniuncta sint cum quaestione nostra de interpolatione dramatum, tamen ea coniunctio valde saepe laxa et longinqua est: hoc autem capite iam proponam talia, quibus continuo post in ipsa re utar; et versabitur hoc totum in demonstrandis, quam fieri poterit, accuratissime tribus his terminis, quorum duo primi propter tertium potissimum inveniendi sunt: primo, Euripidem defunctum Callia Archonte Ol. XCIII. 3. ante mensem Posideonem, id est, ante

obitum Sophoclis medio Posideone accidentem Liberalibus Piraeensibus; altero, Ranas docuisse Aristophanem eodem anno, Chytris, medio Anthesterione; denique tertio, Iphigeniam Aulidensem, Alemaeonem, Bacchas una actas non ante magna Dionysia eiusdem anni, medio mense Elaphebolione. Sed priusquam ad haec accedam, mihi cum lectore conveniendum erit de Bacchicis festis, de quibus superiore demum seculo accuratius disputatum est a duumviris peritissimis, Dav. Ruhnkenio ad calcem Hesychii, et Barthelemio in Commentt. Acad. Inscriptt. T. XXXIX, p. 172. ita tamen ut posthac nonnulla addere potuerit vir egregius milique amicissimus Spaldingius Praef. ad Demosth. Midian. p. XIII sqq. Convenit nunc inter omnes, tria fuisse harum feriarum genera: Ruralia Dionysia, Lenaea sive Anthesteria, qui tres sunt dies suo quisque nomine distincti, et Liberalia Magna sive Urbana: ex quibus Ruralia celebrata a die XIX. mensis Posideonis; Anthesteria Anthesterione mense per triduum, die XI. Pithoegia, XII. Choes, XIII. Chytri; postremo Urbana per quatriduum, mensis Elaphebolionis circiter XI-XIV. Dramata autem et tragica et comica acta sunt Urbanis et Lenaeorum diebus Xówy et Χύτρων: Lenaeis tamen saepe tragoediae et credo etiam comoediae tantum repetitae

sunt: attamen et novae tragoediae, vt novae comoediae datae: exemplo est Agathonis drama primum victoriam ferens, de quo v. cap. VIII. Sed Barthelemius etiam Piraeensibus Dionysiis actas fabulas dicit, et nititur Decreto Euegori ap. Demosth. in Midiam p. 517. Reisk. quando tamen celebrata sint, ignorat. Cui optime subvenit Spaldingius I. c. p. XVI. docens Διονύσια εν Πειραιοί non alia esse quam Ruralia: etenim haec in demis agi, Piraeeum autem demum esse tribus Hippothoontidis: et eiusdem ei generis videntur fuisse τὰ ἐν Βραυρῶνι Διονύσια. Verum Piraeensia Liberalia, ceteris Ruralibus magnificentiora, comoedorum ac tragoedorum certamina habuerunt. In eo enim et Barthelemius et Spaldingius errant, quod Piraeensia Liberalia uno Demosthenis loco commemorari putant, quum ad ea pertineat locus Aeliani V. H. II, 13. de Socrate: Εἴποτε Εὐριπίδης — ἡγωνίζετο καινοῖς τραγφδοῖς, τότε γε 'ἀφικνεῖτο . καὶ Πειραιοῖ δέ άγωνιζομένου τοῦ Εὐριπίδου καὶ ἐκεῖ κατήει. Quem locum quum Valckenarius Piraeensium Liberalium mentionem fieri ignarus Diatr. p. 14. misere vexaret, haud mirum est hoc eum probare non potuisse Ruhnkenio harum rerum peritissimo. Et theatrum fuit in Piraeeo (v. Meursii Pir. c. VI.): unde collegeris fabulas ibi commissas fuisse, etiam absque disertis testimoniis si foret. Quid quod in aliis quoque demis acta dramata sunt? Nam in Munrchia quidem, quae et ipsa inter demos est. Dionysiacum theatrum fuit a Piraeensi distinguendum (v. Meurs. l. c. c. lX.), et in Colytto Aeschines egit fabulas, teste Demosthene de cor. c. 55. quamquam ignobile fuit hoc quidem loco dramata repraesentare. Iam his rationibus apparet, quod adhuc nemo explicavit, etiam Ruralibus Dionysiis, mense Posideone, et tragoedias et comoedias actas fuisse, et credo novas atque iteratas promiscue, ut in Lenaeis. Restant Panathenaea, quibus data dramata esse credunt nonnulli ex Diog. L. III, 56. (descripsit Suidas v. τετραλογία) auctore Thrasyllo, ut putabat Barthelemius. Probabile olim videbatur cum Minerva, artium praeside, fabulas Bacchum communes habuisse, certe tragoediam, castissimas eius aures minime laedentem, et in ea sententia multi egregii viri fuerunt, vt Bentleius Epist. ad Mill. p. 463. Lips. Böttigerus de fur. pers. p. 8. etsi contra Casaubono de satyr. poes. I, 5. p. 161. Panathenaea etiam Baccho sacra fuisse propter illud ipsum videbantur. Etsi Barnesium audimus vit, Eurip. S. XXVI., Ol. LXXXIV, 3.Diphilo Archonte Euripides vicit Panathenaeis secundum Marmora Oxoniensia, in quibus tamen nulla fit Panathenaeorum mentio. Iam primus

Barthelemius dubitavit, assentientibus, immo etiam confidentius pronunciantibus pluribus, ut praeceptore nostro Fr. Aug. Wolfio, carissimo viro, Prolegg. ad Demosth. Leptin. p. XC., an omnino Panathenaeis actae fabulae sint; et Francogallus usus argumentis est, quae haud facile refutes: quibus unum et illud gravissimum nuper adiecit Eichstadius de dram. comico-satyric. Addend. ad p. 29. monens acutissime, festorum nomina ap. Diog. L. non abs Thrasyllo profecta esse (hoc enim voluit, licet aliud dixerit), sed ab interpolatore, adstipulante Wolfio Prolegg. ad Homer. p. CXI: quem ego interpolatorem potius compilatorem Diogenem dixerim, qui ea nomina loco ex Thrasylleis ducto interposuisse videtur. Haec igitur res de actis Panathenaeis fabulis ineptissimi sane hominis testimonio nititur: quapropter huic quidem fundamento nihil superstruxerim. Praeterea Barnesius Vit. Eurip. S. XXVII. Vespas Aristophanis actam primum dicit Olympiis in Urbe, secundo Lenaeis, usus Argumento Vesp. ubi est: 'Edi- $\delta \acute{a} \chi \Im \eta - \acute{\epsilon} \nu \ \tau \widetilde{\eta} \ \pi \acute{o} \lambda \varepsilon \iota \ O \lambda \nu \mu \pi i \omega \nu, \ \widetilde{\eta} \nu \ \beta' \ \varepsilon i \varsigma \ \Lambda \acute{\eta}$ ναια, ex quo tamen obscurissimo loco alia omnia prius colligerem quam hoc, etsi non ignoro ap. Diog. L. III, 5. 'Ολυμπιακόν Θέατρον memorari, ubi quidem nunc dudum ex libris restitutum est Διονυσιακόν.

Iam venio ad tria illa, quae posui, demonstranda. De Ranis auctor est scriptor Didascaliarum Argum. Ran. editam prodens έπὶ Καλλίου 'Αργοντος τοῦ μετ' 'Αντιγένη έπὶ Ληναίω. Bis quidem commissa est eodem teste: verum nostram, quae superest, eo tempore actam dicit. E vs. 217. Ruhnkenius optime colligit actam Chytris, qui dies est Lenaeorum tertius. Anthesterionis decimus tertius. Hac in fabula Sophocles et Euripides memorantur tamquam defuncti: quando obierint, non traditur accurate. In Euripide ipse annus in ambiguo iacet: Valckenarius Diatr. p. 191. ponit Ol. XCIII, 1. nulla addita ratione. quam equidem nec scio nec cupio magnopere scire. Marmor Parium nominat Ol. XCIII, 2. Archonte Antigene, Apollodorus Chronographus ap. Diodor. XIII, 103, ponit Ol. XCIII, 3. Archonte Callia. Haec eo ducunt, in confinio utriusque anni obiisse Euripidem, hoc est, aut extremo anno secundo aut incunte anno tertio. Verum posteriori sententiae plures patrocinantur, ut Timaeus historicus, qui ap. Plutarch. Symposs. VIII, p. 717. C. defunctum Euripidem tradit eodem die, quo tyrannidem occupavit Dionysius, quod factum anno tertio. Sic quidem locum Plutarchi ostendit intelligendum Wesselingias ad Diod. 1. c. Et Tragicus quidem obiit ante Posideo-

nem, adeoque ante hunc mensem Dionysius tyrannidem invasit. Rationes sunt hae. Diodorus dicit l. c. ad Ol. XCIII, 3. Περὶ δέ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐτελεύτησε Σοφοκλῆς ὁ Σοφίλου, ποιητής τραγωδιών, έτη βιώσας εννενήκοντα, νίκας δὲ ἔχων ὀκτωκαίδεκα. Φασί δὲ τὸν ἀνδρα τοῦτον τὴν ἐσχάτην τραγωδίαν εἰςαγαγόιτα καὶ νικήσαντα χαρά περιπεσείν ανυπερβλήτω, δι' ήν και τελευτησαι. 'Απολλόδωρος δέ δ την χρονικήν σύνταξιν πραγματευσάμενος φησί και τὸν Εὐριπίδην κατά τὸν αὐτὸν ἐνιαυτὸν τελευτῆσαι. τινές δὲ λέγουσι παρ' 'Αρχελάφ τῷ βασιλεῖ Μαπεδόνων κατὰ τὴν χώραν εξελθόντα αυσί περιπεσείν καὶ διασπασθήναι μικρώ πρόσθεν τούτων των χρόνων. Ex Diodoro habet Scaliger Ol. descr. Hi igitur uno consensu ante Sophoclem vitam reliquisse Euripidem testantur: neque aliter Suidas: TEλευτά δε μετά Ευριπίδην ετών εννενήποντα. Cf. Aristoph, Ran. 802 sqq. Perperam Lessingius vit. Sophoel. p. 402. Firmat denique Thom. M. vit. Eurip. Φασὶ δὲ ἐπὶ τῷ ἀκούσματι τῆς Εὐριπίδου τελευτῆς τοὺς μέν ᾿ΑΞη. ναίους πάντας πενθησαι, Σοφοκλέα δε αὐτὸν μεν καὶ φαιὸν ενδεδύσθαι χιτῶνα, τοὺς δε ύποπριτάς αὐτοῦ ἀστεφανώτους τῷ τότε εἰςαγαγείν πρὸς τὸν ἀγῶνα. Cui narrationi non multum quidem tribuit Iacobsius Additt, ad Sulzeri Theor. T. V, P. II, p. 337. fluxit tamen

aliquid saltem ex antiquis haud dubie monumentis, et certe docuisse Sophoclem post Euripidis fata Thomas demonstrat: cuius mihi non magna quidem auctoritas est, sed maior tamen quam Sabirii Pollionis in spuriis Euripidis epistolis, in quibus ille multa temere finxit. Accedit Appuleius Apol. p. 298, Sophoclem appellans Euripidis aemulum ac superstitem. Sed quum et Sophocles et Euripides vita cesserint Ol. XCIII, 3. ante Anthesterionem, quo mense Comicus Ranas docuit, necesse est utrumque etiam tum iam defunctum fuisse, quum Aristophanes inciperet Ranas scribere, hoc est, saltem ante Gamelionem, quod Comicus ad meditandam fabulam, perficiendam, docendam uno minime mense opus habebat. Iam tragoediae actae nonnisi Ruralibus Dionysiis, Anthesteriis, Liberalibus Magnis: at haec duo celebrantur post Gamelionem: sola Ruralia sunt ante hunc, mense Posideone; itaque Sophoclis ultima fabula (Antigonam dicit Satyrus loco laudando, intellige repetitam, quod vellem non fugisset Wesselingium ad Diod. l. c.), qua luxit Euripidem, post quamque ipse obiit sive gaudio immodico correptus (testibus Satyro Peripatetico ap. Auct. vit. Sophocl. Diodoro I. c. et Valerio Max. IX, 12. ext. 5.), sive alio quocunque casu, ea igitur docta est ipsis Atorvσίοις τοῖς κατ' άγροὺς, in Piraeeo, opinor, mense Posideone Ol. XCIII, 3. Itaque Euripides diem supremum obiit Ol. XCIII, 3. ante Liberalia Ruralia, nescio quo mense, sed si recte supra conieci, sub anni initium. Hactenus nihil dixi, quod non confirmassem fide historiae; et possunt hinc cetera iudicari, quae de Sophoclis obitu traduntur. Primum Satyrus mira nobis narrat de lectionis fatigatione, qua absumptus poeta fuerit. Illumne nonagenarium lectitasse fabulas publice, qui vel iuvenis ne ageret quidem unas vel alteras partes propter tenellam et exilem vocem? V. Lessing. vit. Soph. p. 360. Opponat aliquis aliam de causa mortis Sophoclis narrationem, quam habent Sotades ap. Stob. Serm. p. 528. ac Lucianus Macrob. c. 24. T. III, p. 226. Reitz. sed melius Scriptor vitae Sophocl. Τελευτήσαι δὲ αὐτὸν Ἰστρος καὶ Νεάνθης φασὶ τοῦτον τὸν τρόπον. Καλλιπίδην ύποκριτην ἀπὸ ἐργασίας εξ' Οπούντος ήμοντα παρά τούς Χόας πέμψαι αὐτῷ σταφυλήν, τὸν δὲ Σοφοκλέα λαβόντα καὶ βαλόντα εἰς τὸ στόμα ράγα ἔτι ὀμφακίζουσαν, ύπὸ τοῦ ἄγαν γήρως ἀποπνιγέντα τελευτῆσαι. Nugas promit, ut solet, Sam. Petitus Legg. Att. p. 72. de xoais sive mensis secundis deque acta tum in Panathenaeis fabula, quas dudum refutarunt docti. Res haec est. Xóas Lenaeaque eadem quae Ruralia Dionysia nonnulli habuerunt, ut unus ex Scholiastis Aristophanis: v. Barthelem. l. c. p. 176. Idem credo hic est factum: pro festo Xówv ponamus Dionysia τὰ κατ' ἀγρούς, et consentient omnia: tum uvae a Callipide missae, edit Sophocles post actam fabulam in convivio celebrari solita ob victoriam scenicam, ut vides ex Platonis Symposio: postea infeliciter obiit, sive casu hoc sive nimia animi la etitia abreptus: nam de eare statim post eius ohitum variae narrationes. circumferri poterant, ex quibus fluxit quidquid ad nos pervenit hac de re proditum, inter alia illud Pausaniae I, 21, 2. Hactenus haec, et spero unumquemque, qui probe perpenderit, nobiscum facturum esse. Postremo, ut tertium absolvam, Iphigenia in Aulide cum Bacchis et Alemacone acta est post fata Euripidis, έν ἀστει, hoc est, Liberalibus Urbanis, ut testatur Schol, Aristoph. Ran. 67. Annus non definitur: refertur autem a chronographis ad Ol. XCIII, 4. Quidni potius ad Ol. XCIII, 3.? Verum utut est, certe non editae sunt ante Ol. XCIII, 3. medio mense Elaphebolione, qui est proximus ab Anthesterione: nondum enim tum quum Ranas doceret Aristophanes, Anthesteriis, ulla Euripidis defuncti fabula editá fuit. Testis Aristophanes Ran. 800.

ΑΙΣΧΥΛ. Ἐβουλόμην μεν οὐκ ερίζειν ενθάδε. Οὐκ εξίσου γάρ εστιν ώγων νῶν. ΔΙΟΝΥΣ. Τιή; ΑΙΣΧΥΛ. Ότι ἡ ποίησις οὐχὶ συντέθνηκέ μοι, Τούτω δε συντέθνηκεν, ώςθὶ έξει λέγειν.

## CAPUT XVII.

Iphigeniae Aulidensis editio duplex; quae nunc habetur, est posterior. Ea et Alcemaeon bis commissae. Quando acta Taurica Iphigenia sit. Eius quae superest, Aulidensis Iphigeniae auctor non est Euripides Mnesarchi.

Musgravius quum primus videret Iphigeniae Aulidensis principium parum Euripideum esse, quippe ab anapaestis incipiens, omnibus huius poetae tragoediis ab iambicis initium ducentibus, praemissis prologis: deesse prologum opinatus est ac temporis iniuria periisse, id quod in Rheso contigit; et huic accessit, vt minores praetermittam, princeps criticus Ier. Marklandus in notis ad drama hoc, quos nuper secutus est Beckius in diatribe de Rheso §. 8. Quorum primus senten-

tiam suam firmat Aeliani potissimum loco, qui recitatis aliquot Sophoclis versibus Hist. Anim. VII, 39. ita pergit: Καὶ ταῦτα μὲν ὁ τοῦ Σοφίλου ἐν τοῦς ᾿Αλωάδαις. ὁ δὲ Εὐριπίδης ἐν τῆ Ἰφιγενεία.

Έλαφον δ' 'Αχαιῶν χερσὶν ἐνθήσω φίλαις Κεροῦσσαν ήν σφάζοντες αὐχήσουσι σήν Σφάζειν θυγατέρα.

Haec ex Euripideo Iphigeniae Aulidensis prologo esse negari non possunt, in quo prologo huius poetae more Diana spectatoribus eventura praenunciabat: notandum enim nunquam apud Euripidem personam prologum agentem vaticinari casus futuros, nisi deus sit aut daemon; ubicunque vero deus agat, ibi et eventura praedici, excepta Danae, in qua tamen Mercurius non tam deus est humanas res gubernans, quam Iovis minister ac nuncius. Porro nullo modo Aelianus errare potuit in citando Euripidis loco, quum ita diserte nominet Euripidem statim post Sophoclis iniectam mentionem, quumque alia quoque e Mnesarchidae tragoediis adiiciat. Itaque Sophoclis quidem locus non potest esse, sed ne Aeschyli quidem, propterea quod prologos, in quihus futura nunciantur, nec Sophocles neque Aeschylus, sed unus habet Euripides. Cf. Valck Diatr. p. 92. Accedit glossa Hesychii;

''Αθραυστα, ἀπρόςκοπα. Εὐριπίδης 'Ιφιγενεία τῆ ἐν Αὐλίδι, in qua nusquam haec vox reperitur. Dicas, confusus apud Hesychium Euripides est cum Aeschylo aut Sophocle, ut in alia eiusdem glossa: ᾿Απαρθένευτα, οὐ πρέποντα παρθένοις. Σοφοκλής Ίφιγενεία τη έν Αὐλίδι, ubi leg. Εὐριπίδης, apud quem extat vs. 993. Sed hic non potest hoc factum esse, quum Aeschyli et Sophoclis nec sit nec fuerit ulla in Aulide Iphigenia. At, inquis, Hemsterhusius ad Hesych. T. I, p. 730. huius dramatis vs. 37., consentiente Valckenario ad Herodot. p. 193. restituit άψαιτ' άθρανστα p. άψαιτ' άριστα: contra quod Musgravius ad l, c. monuit perquam levia. Attamen nos valde dubitamus de veritate huius correctionis: eum credo versum si significasset Grammaticus, non interpretatus fuisset ἀπρόςκοπα, sed ἀπροςκόπως aut potius ἀσφαλῶς. Hae igitur rationes sunt, cur tragoediae prologus putetur deperditus esse: at pluribus iisque gravissimis argumentis demonstrare possum, eam, quae nunc fertur, fabulam prologum habere non potuisse. Legas modo vss. 49-114. et concedes, si praecessisset prologus, quae ibi Agamemno narrat, non hic sed in ipso prologo exposita fuisse additis quibusdam, quae ex Dianae persona manarent: quippe quum in eo prologo, ex quo illud fragmen-

tum desumptum est, totius actionis exitus laetissimus praedictus esset, necesse erat in eo hoc quoque referre, qua ratione in res ita desperatas Agamemno et filia Iphigenia coniecti fuerint: quod et per se consentaneum est et confirmatur usu Euripidis, in quotquot fabulis futura praedicat, statum causae, ut ita dicam, res hactenus gestas, quae eo faciant aliquid, et argumentum aperiente: quemadmodum egit in Hippolyto, in Hecuba, Bacchis, Ione, Troasin, Alcestide. Itaque quidquid de ortu et de procis nuptiisque Helenae deque iureiurando Tyndaro dato, de Paridis raptu, de collectione exercitus ad expugnandam Troiam, de imperio Agamemnoni delato, de Calchantis augurio Iphigeniam Dianae victimam deposcentis, de commentitio Achillis connubio nunc pater narrat, 11 Dianam poeta in prologo proferentem fecisset haud dubie; immo quatuor primi versus duobus verbis mutatis poterant recitari a Diana prologum agente, postquam, quae esset, spectatoribus patefecerat (vss. 49 sqq.):

Έγένοντο Λήδα Θεστιάδι τρεῖς πάρθενοι, Φοίβη Κλυταιμνήστρα τ' ἄλοχος 'Αγαμέμνονος Έλένη τε ταύτης οἱ τὰ πρῶτ' ἀλβισμένοι Μνηστῆρες ήλθον Έλλάδος νεανίαι.

Et sic plura. Aut igitur prologum non habuit

Aulidensis Iphigenia, aut hic totus locus olim aliter lectus est: at Euripidis hanc fabulam sane prologum habuisse apparet ex Aeliano: itaque hic locus olim non ita scriptus fuit, hoc est, duae fuerunt editiones fabulae, quarum altera habuit prologum, altera prologi loco Agamemnonis verba, quae nunc leguntur, posita. Argumento huic satis tuto accedit aliud, quod Aristophanes Ran. 1309, in centone Euripideo, pronunciato ab Aeschylo, ponit hos versus:

'Αλπυόνες αὶ παρ' ἄεννάοις θαλάσσης Κύμασι' στωμύλλετε, Τέγγουσαι νοτερῆς πτερῶν 'Ρανίσι χρόα δροσιζόμεναι.

Ubi Schol. Έστι δὲ τὸ προεγπείμενον ἐξ Ἰφιγενείο της ἐν Αὐλίδι. Intelligitur quidem facile, h illo centone non multos Euripidis versus chinceps positos recitari, sed hinc illine correptos iungi, quod et diserte tradit Schol. h. l. Διὰ τοῦ στωμύλλετε πάλιν, εἰς αὐτὸν παίζει. ἐξ ἄλλων δὲ καὶ ἄλλων Εὐριπίδου δραμάτων κόμματα τίθησιν καὶ οὐδὲν κατὰ τὸ ἐξῆς λέγει μέλος: ne tamen putes solum verbum στωμύλλετε ex Euripide desumptum significari; quamquam ne hoc quidem in Aulidensi extat Iphigenia. Berglero Iphigeniae Tauricae vs. 1096. videtur respici, ubi habes:

'Όρνις ά παρὰ τὰς πετρίνας Πόντου δειράδας ἀλκυὼν 'Έλεγον οἰκτρὸν ἀείδεις.

## Addit etiam haec:

Λίμναν είλίσσουσαν ύδωρ Κύπνειον,

scilicet quod et vox είλίσσειν legitur in centone apud Aristophanem. At multo rectius iudicat Brunckius: Sed aliud quid, ait, respexisse videtur Comicus: nam quae hic profert, nimium quantum ab Euripideis immutata sunt. Et aequo iure, ut hoc addam, poterat Berglerus expressam dicere dictionem είλίσσουσα πόδα Iphig. T. vs. 1145. aut parior vs. 643. aut νοτερόν vs. 1041. sed haec quum ridicula sint, tantum abest ut unam aut alteram vocem Comicum putem hic ex Euripide sumpsisse, eum ut etiam quatuor integros versus, paucis opinor perversis, abs Tragico mutuatum censeam esse. Et Musgravius, quum fere in eadem, qua nos, sententia esset, excidisse hos versus suspicabatur ante vs. 164., loco ita continuato:

`Αλκυόνες αι παρ' ἀεννάοις θαλάσσης Κύμασι στωμύλλετε, Τέγγουσαι νοτερῆς πτερῶν Ῥανίσι χρόα δροσιζόμεναι, Έμολον ἄμ**φὶ παρακτ**ίαν Ψάμαθον Αὐλίδος ἐναλίας,

et sic deinceps. Verum ut concedam haec ita posse continuari, id quod omnino negare ausim; tamen integra sunt epodica, quae inde a vs. 164. leguntur, nec quidquam adiici strophae sinit antistropha. Ergo nihil relinquitur nisi respici ab Aristophane Euripidis Aulidensem Iphigeniam a nostra plane diversam.

Haec ego dudum scripseram, sed ut natura sum cautus et timidus, mihi ipsi parum confisus eram: si alium eadem per se invenisse reperissem, tum demum ea pro plane veris habere constitueram. Et ecce paullo quidem aliter, sed idem tamen disserentem vidi virum mihi imprimis faventem Eichstadium in elegantissimo libro de Dramate Graecorum comicosatyrico, cuius verba, ne his lectores fraudarentur, apposui integra. Iphigeniae Aulidensis Prologum, inquit p. 99. temporis iniuria intercidisse putabat Prevostus (Théatr. d. Grecs T. VH, p. 121.), Musgravii (ad Euripid. T. III, p. 373.) sententiam secutus, qui partem eius detexisse sibi videbatur in Aeliani H. A. VII, 39. p. 245. ed. Schneider. Isto autem prologo non arbitror eam fuisse tragoediam instructam, quae hodie legitur: in qua poeta illustriore quodam et ad probabilitatem

aptiore propositionis genere usus, prologum ita coniugavit cum actione, ut eorum, quae fabulam antecessissent, narrationem non praefigeret exordio, sed insereret vs. 49 - 114. Quamquam enim Euripides in separatis illis prologis, quos fabulis praeposuit, non acquievit sic, ut dramatica plane supersederet actionis inductione: tamen huius ambitum angustioribus fere limitibus circumscripsit, nec quae in Prologo esset persecutus, in ea copiosius repetiit. Quid? quod reperiuntur tragoediae, in quibus, dempto prologo, expositio dramatica argumenti ne satis quidem dilucide et apte ad communem intelligentiam explicari possit. Quapropter Aeliani locus magnam mihi suspicionem movit, duplicem olim extitisse Iphigeniae Euripideae editionem, cuius e priore, quae interiit, desumpti etiam videntur versus, quos Aristophanes in Ranis vs. 1345. facete et perfricate notavit. Assensum patefecit et Iacobsius Additt. ad Sulzer. Theor. T. V. P. II, p. 401.

Verum ne consistamus in re inchoata, sed ad absolvendam sedulo pergamus; etiamnum enim plura restant dicenda. Quodsi duplex fuit Iphigeniae Aulidensis recensio, probabile est bis fabulam esse commissam, immo non probabile tantum, sed certum dixerim; aliis tamen admotis machinis accurate hoc evincam. Post Euripidis obitum una

doctae Iphigenia Aulidensis, Alcmaeon, Bacchae, post Ranas Aristophanis, ut supra demonstratum est. Num eae novae fabulae erant, ab Euripide relictae? Nego hoc; quibus rationibus, iam audi. Alcmaeon citatur Aristophani Equitum vs. 1299. quae Equites acta Ol. LXXXVIII, 4. sec. Argum. coll. Petit. Misc. I. 5. itaque Alcmaeon, quum edebatur post Ranas, repetito commissa est: quo ducit etiam cognomen 'Αλκμαίων ὁ διὰ Ψωφῖδος, quo altera ab altera editione videtur distincta esse, ut Hippolytus velatus a coronato. Musgravius quidem in Chronol. scenic. ad Ol. XCIII, 4. pro Alcmaeone Alcmenam malit substituere: verum quid postea? Etenim ipsa Alcmena respicitur in Ranis vs. 93, 94. ubi teste Schol. expressa sunt Alcmenae haec:

Πολύς δ' ενείρπε πισσός, εὺφυής αλάδος, Χελιδόνων μουσεία.

Item Alemenam perstringi dicit vs. 537.

Μετακυλινδεῖν αύτὸν αἰεί Πρὸς τὸν εὖ πράττοντα μᾶλλον τοῖχον.

Alcmenae enim versus sunt ap. Schol. l.c.

Οὐ γάρ ποτ' είων Σθένελον εἰς τὸν εὐτυχῆ Χωροῦντα τοῖχον τῆς δίκης σ' ἀποστερεῖν.

Iam quum Alcmaeon eodem die cum Iphigenia in Aulide una acta sit, consentaneum est hanc quoque, ut illam, ex repetita editione fuisse. Sed quid imbellibus armis dimicamus, quum tormenta suppetant? Haud enim dubium est, quin Aulidensis docta sit ante Tauricam, ut ante est scripta, ante animo concepta: hoc nisi esset, Euripides contra naturam docuisset, scripsisset, cogitasset: et ut fecerit hoc saepius, etsi non temere eum tam sinistrum dixerim, certe hic non fecit, quoniam in Taurica loci reperiuntur respectu Aulidensis compositi, ut ante et scriptae et actae: cf. Iphig. T. vss. 208 - 217, 230 - 235. cum tenerrima illa scena Iphig. A. vss. 668 - 632. item Iphig. T. vss. 362 — 377. cum Iphig. A. vss. 1212 — 1253. Taurica vero acta ante Ranas, in qua comoedia perstringitur eius exordium,

Πέλοψ ό Ταντάλειος εἰς Πίσαν μολών Θοαῖσιν ἵπποις,

vs. 1232. Eadem, ut suo loco repetam hoc, docta est post Calliae γραμματικήν τραγφδίαν, ut vidimus cap. XI. Iam quum Taurica ante Ranas docta sit, fuit etiam Aulidensis, adeoque ea editio, quae post Ranas prodiit, fuit altera. Item prior recensio nostrae Iphigeniae prodiit ante Andromacham, hoc est ante Ok XC, ½. (v. cap. XV.); quae suspicio nata est

legenti Pelei versus in Menelaum dictos Androm. vs. 625.

Πρός τοῖςδε δ' εἰς ἀδελφὸν οἶ ἐφύβρισας, Σφάξαι κελεύσας θυγατέρ' εὐηθέστατα Οὕτως ἔδεισας μὴ οὐ κακὴν δάμαρτ' ἔχης.

Nam hi respiciunt eas partes, quas Euripides litiganti cum fratre Menelao dedit Iphigeniae Aulidensis vss. 316 sqq. imprimis vs. 389. His iam argumentis demonstratum est ante Ranas Aulidensem Iphigeniam datam fuisse; atque ita fides accessit Scholiastae Aristophanem eam perstrinxisse in sua fabula docenti. At locus, qui in Ranis respicitur, is non est in nostra, quae nunc legitur, Iphigenia in Aulide: ergo nostra est posterior editio post Ranas producta cum Alcmaeone et Bacchis, Euripide nuper defuncto. Quibus positis oritur quaestio, quisnam' sit auctor nostrae Aulidensis Iphigeniae: certe nequit esse Euripides Mnesarchi; primum, quod ille omnibus suis dramatis, quae quidem supersunt, prologos praemisit, nostra prologum non habet: deinde, quod ille obiit ante Ranas, haec acta est post Ranas; postremo, quod in ipsa hac Comici fabula causa sita est, cur quaedam mutata sint in editione secunda, id quod nunc ita ponendum est, posthac vero demonstrabitur; num vero propter Rana's Euripides quidquam mutare poterat,

qui numquam eam viderat, numquam legerat, numquam audiverat? Sed haud mihi satisfacio, si ostenderim Euripidem Mnesarchi auctorem non esse; et sequentibus capitibus perlectis, qui hactenus nobiscum ordine progressus sit, iam de auctore haud erit dubius.

## CAPUT XVIII.

Euripides minor, Iphigeniae Aulidensis edia tor et interpolator. Nonnulla de Rheso, et num plura Euripidis Mnesarchi sint ac fuerint spuria.

Quum eas mutationes, quae in altera Iphigeniae nostrae editione factae sunt, partim Ranae Aristophanis fabula produxerit, id quod proximo capite apparebit, necesse est, qui fabulam post fata Euripidis commiserit, idem novae recensionis auctor habeatur. At qui commisit, minor est Euripides, testantibus veteribus Didascaliis ap. Schol. Aristoph. Ran. 67. Ούτω δὲ καὶ αὶ Διδασκαλίαι φέρουσι τελευτήσαντος Εὐριπίδου τὸν υἱὸν αὐτοῦ δεδιδαχέ-Boeckh de Trag. Gr.

ναι όμωνύμως (leg. όμώνυμον) εν άστει Ιφιγένειαν την εν Αὐλίδι, 'Αλκμαίωνα, Βάκχας. Filium memorant etiam Suidas v. Εὐριπίδης, articulo tertio, Moschopulus et Thom. M. qui eum dicit περί λόγους διατρίβοντα: sed ibidem Suidas de filio ex fratre narrat, quae Scholiastes de filio: unde haud dubito errare Scholiastam, quum filium vocat, nisi forte a patruo adoptatus fuerit. Nempe Suidas de Euripide Mnesarchida, Νίκας δέ, inquit, είλετο ε΄, τὰς μέν τέσσαρας περιών, την δέ μίαν μετά τελευτην, επιδειξαμένου το δραμα του άδελφιδου αὐτοῦ Εὐριπίδου. Cf. Vit. Eurip. Moschopul. Manifeste igitur errarunt Valckenarius Diatr. p. 94. et Beckius Diatr. de Rheso S. 16. qui ex eadem persona diversos duos fecerunt. De hoc minore Suidas alio loco : Εὐριπίδης, τραγικός, τοῦ προτέρου ἀδελφιδοῦς ἔγραψε δὲ Όμηρικήν έπδοσιν, εἰ μὴ ἀρα έτέρου ἐστίν. δράματα αὐτοῦ ταῦτα. 'Ορέστης, Μηδεία, Πολυξένη. Qui h. l. dicatur ὁ πρότερος, dubium visum Wolfio Prolegg. in Hom. p. CLXXXV. ubi dicit de editione Homeri Euripidea, cuius et p. CCLXI. mentionem iniecit, de quaque ipse infra dicam. Ut nunc est ap. Suid. ille πρότεpos est antiquior celebri Euripides; verum etsi non ita sumus leves quam Barnesius, qui Vit. Eurip. S. XXV. hunc vetustiorem Euripidem negat umquam vixisse (esse enim errorem

palpabilem): tamen minor, quem dicimus, Euripides non est illius antiquioris ex fratre filius, sed celebris tragici, qui unus fuit ex triumviris, quod ipsum apparet ex Suida v. Εὐριπίδης, tertio articulo, ubi in fine eundem nominat verbis modo adscriptis.

Iam huic minori Euripidi recentiores critici multas fabulas tribuerunt, ut Heathius in Eurip. p. 83. quae Aelianus ex Iphigenia profert, sumpta putat ex cognomini huius tragoedia, sive etiam Euripidis illius antiqui ante celebrem scribentis: quod tamen Aelianum latere non potuisset, qui maioris Euripidis fabulam optime certe novit, et nihilominus ea tanquam maioris Euripidis profert, cuius et alios versus adiunxit, Sophocli auctorem componens. E minoris Polyxena servatum locum dicit Fabricius (B. Gr. T. II, p. 253. ed. Harles.) apud Philonem (quod omnis probus liber p. 882. E. ed. Paris.) turpi errore: extat enim Polyxenae dictum in Hecuba vs. 548. De Medea Petitum hariolantem vidimus cap. XIII. et eodem iure posses et superstitem Orestam habere pro cognomini minoris fabula, quippe quum una ex minime bonis sit in Euripideis, nisi edita Orestes diceretur ab Euripide Ol. XCII, 4. Archonte Diocle. Cf. Schol. Eurip. Orest. 371, 770. nec notum quidquam de diasceua. Quod si quis minorem et maiorem Euripidem a Scholiasta et Didascaliis, ex quibus ille hausit, confusos putet esse, a nemini quidem refutari potest, tamen nimis est dubia sententia. At versus extat ap. Thom. M. v.  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$ , qui Euripidis dicitur in Oresta:

ω πόλις "Αργους, πλύεθ" οἶα πάσχω.

Numerus anapaesticus requirit οἶα λέγει, quod servavit Aristoph. Plut. 601. Versus consutus e Medea et Telepho Euripidis: cf. Hemsterh. ad Plut. l. c. Valcken. ad Phoeniss. 616. neque obvius est in nostra Oreste: quadrat tamen optime ad Orestae argumentum, optimeque esse potest ex minoris Euripidis hac fabula, ex qua derivatum ab antiquioribus grammaticis Thomas M. acceperit. Eidem Rhesum Mnesarchidae abiudicatam tribuunt Valckenarius l. c. p. 95. et Beckius l. c. duce Martino Delrio Prolegg. in Senec. Trag. p. 22. Qua de fabula quid mihi videatur, nunc dicam, ea praemissa admonitione, memet ipsum desiderare meliora. Auctor Argumenti dicit: Το δέ δραμα ένιοι νόθον ύπενόησαν, ώς ούκ ον Ευριπίδου τον γὰρ Σοφόκλειον μᾶλλον ύποφαίνειν χαρακτῆρο. (cf. Valck. Diatr. p. 88 sqq.) èv μέντοι ταῖς Διδασκαλίαις ώς γνήσιον επιγέγραπται. Didascaliarum gravissimi auctores fuerunt, Aristoteles philosophus (non recentior grammaticus,

ut Ionsio videbatur). Callimachus. Eratosthenes, Byzantius Aristophanes, Aristarchus, Crates, Carystius Pergamenus, alii: v. Fabric. B. Gr. T. II, p. 288. Haud igitur dubium est, quin antiquitus obtinuerit error, quasi Rhesus foret Euripidis: atque inde venit, ut alterum eius prologorum adeo additum ab histrionibus fabulam agentibus nonnulli putarent sec. Argum. Rhesi in Ms. Florentino (v. nos p. 15.) et in alio Vaticano, edito a Siebenkeesio. primum ap. Harles. ad Fabric. B. Gr. T. II, Praef. p. xvIII. At postea non historiae testimoniis, sed critico acumine fabula Mnesarchidae abiudicata est, quam άθέτησιν non ad alium refero quam ad ipsum Byzantium Aristophanem, qui operam in tragicis posuit, ut in Sophocle, ita in Euripide, cuius in scholiis passim eius fit mentio. V. ad Orest. 709. 1037. 1287. ad Hippol. 172. 612. Ac sane celebris Euripidis Rhesus non est: eo iam magis quaerendum, quanam ratione eam Didascaliae adscribere eidem potuerint, quum in iis tempora fabularum accurate alias fuissent notatae. Primum igitur ille error non potuit exsistere, nisi vivente Euripide Mnesarchi acta Rhesus sit, deinde nisi aut producta ab ipso hoc, etsi ab alio facta esset, (veluti alios Aristophanis fabulas produxisse eius Daetalenscs ostendunt, et superstitum argumenta,) aut saltem a cognomine huic alio Euripide commissa fuerit. Horum quid verius sit, haud facile est iudicare: non tamen inepta eorum sententia est, qui minorem Euripidem auctorem faciunt, quippe qui et cognominis patruo sit et eo vivente possit docuisse fabulas, ut Iophon vivente patre Sophocle. Sophocleam autem formam in Rheso veteres critici acute animadverterunt: eamque ipse minor Euripides videtur adamasse, quoniam et Iphigeniam Aulidensem prologo reciso Sophoclearum fabularum indoli fecit similiorem. Has rationes qui refutare velit, is ante omnia aut infirmet Didascaliarum fidem, aut probabiliter ostendat eam fabulam, quae Rhesi nomine insignita in iis fuerit, diversam ab hac nostra fuisse, hanc vero recentiore aetate pro vetusta illa suppositam esse, quod dum fiat (et veremur ut facile sit), in nostra nos sententia iure perstabimus. Exspectamus igitur, ut Hermannus, de tragoedia hac longe aliter sentiens, quum ex suo eruditionis thesauro, ea qua pollet, mentis acie depromat, quibus confirmet suum iudicium, tum propositas modo dubitationes solvat. Quod enim secundum laudatam saepe dissertationem (p. x.) putat versuum elegantiam, si reliqua quoque, quae in isto carmine singularia sunt, bene perpensa fuissent, monstrare potuisse, neque Athenis eam fabulam scriptam esse, nec tam

brevi intervallo contingere aetatem Euripidis, eo si nobis sententiam suam nondum persuaserit, nec tenaces nos praeceptarum opinionum dicet, neque obtusos atque hebetes.

Sunt et alia, quae ad minorem Euripidem referri possint: quin Io. Meursius in Biblioth. Att. T. X, p. 1506. Thesaur, Gronov. fabulas, quarum mentio fit, Euripidis, coniicit non unius esse clari tragici, sed trium illorum, temere is coniecturam captans et nulla idonea ratione. Palamedem post maioris Euripidis obitum productam repetito esse suspicatus sum extr. cap. XIV: possis hoc a minore factum dicere. Electra Euripidis falso suspecta aliquando fuit: vindicatur enim una narratione de Socrate Εὐριπιδείω (Valck. Diatr. p. 14.) ap. Diog. L. II, 33. (coll. Electr. vs. 379.) quam ego non damnaverim tanquam ineptam, ad quod acuti quidam homines nimis in his rebus inveniuntur prompti: eam tamen Eleetram miror tum neminem minori Euripidi tribuisse.

Sed ut mittamus haee, vix negari potest, Euripidis maioris fabulis intermixtas quasdam aliorum et inprimis minoris huius Euripidis esse: nam ne dicam de Critiqe Sisypho, quod non pertinet huc, aut Theristis Satyris, quam nonnulli numquam ab Euripide scriptam esse putant, nonne ipse fabularum numerus

ab antiquis varie traditus huic rei fidem addit? De quo post ea, quae cap. VIII. exposui, haud opus est multis disserere: adiiciam tamen hoc, etsi spuria mature perierint, aetate antiqui grammatici, quem Suidas exscripsit, superfuisse dramata LXXVII, licet optimi auctores tantum LXXV agnoverint pro genuinis. Vitam Euripidis ex Cod. Vindob. CXIX. descriptam mecum communicavit nuperus Euripidis editor Ern. Zimmermannus; in ea legitur: (Φασὶ δὲ τὸν Εὐριπίδην) υίοὺς καταλιπεῖν τρεῖς, Μνησαρχίδην μεν πρεςβύτερον έμπορον, δεύτερον δέ Μνησίλοχον ύποκριτην, νεώτερον δέ Εὐριπίδην, οὶ ἐδίδαξαν (an ος ἐδίδαξεν?) τοῦ πατρός ἔνια δράματα τὰ πάντα δὲ ἦν αὐτῶ δράματα ἐννενήκοντα καὶ δύο σώζεται δέ οκ (an voluit οζ', ut est apud Suidam? nisi malis οε') τούτων νοθεύεται τρία. In his haud dubie fuit Rhesus, a veteribus iam damnata: duae alterae fabulae quaenam sint, ignoro: conieceris tribus illis a Grammatico designatis significari minoris Euripidis dramata Suidae memorata, Medeam, Orestam, Polyxenam : sed non multum tribuo talibus coniecturis auctore nullo confirmatis. Et multo etiam minus tria illa dramata intellexerim, quae post Mnesarchidae fata minor Euripides edidit.

## CAPUT XIX.

Quid propter Ranas Aristophanis in repetita Aulidensis Iphigeniae editione novatum sit. Minoris Euripidis editio Homerico = rum carminum, cuius deteguntur variae lectiones.

Transeamus nunc ad eam quaestionem, quid potissimum in Aulidensi Iphigenia possit ab aliena manu additum videri quidve mutatum. Primum ea corrector resecare debuit, quae Aristophanes in Ranis ante unum fortasse mensem ita traduxerat, ut risu excepta essent a spectatoribus, quorum in animis adhuc Comici locus haereret: ita ipse Euripides versatus est in Medea interpolanda, de quo dixi cap. XIII. Itaque ante omnia prologum abiecit, quod prologos Euripideos acerbissime Comicus exagitaverat vss. 1176 sqq. Cuius enim sententiae citius recordari theatra poterant, quam toties recurrentis illius Δηχύθιον ἀπώλεσεν? Abiecto igitur prologo Sophocleam magis fabularum conformationem secutus est, atque initium fecit a systemate anapaestico Aeschyli Persarum exemplo. Sed apud Euripidem post prologum aut chorica cantica aut anapaesti solent inferri, ut anapaesti in Hecuba, Hippolyto, Alcestide, Troadibus, Bacchis, Ione, etiam in spuria Rheso; et eximium est Iphigeniae, quod nunc fertur, principium: cum ortu diei oritur quasi fabula; ad altam noctem, ad Sirii candorem, ad surgens diluculum, ad fulgentem auroram umbras pellentem consonat coelesti concentu anapaestorum numerus. Quapropter non video, cur dubitem hoc systema Euripidis maioris esse: nisi quod nonnulla propter recisum prologum mutari debebant. Deinde locus ille, qui nunc est vice prologi, vss. 49 sqq. adiectus est aut ex parte translatus ex ipso Euripidis Mnesarchi prologo. Aliae scenae, ut vss. 608 - 622. 1212 - 1253. remanserunt ex priore editione: quod intelligitur ex iis, quae dixi de Taurica Iphigenia huc spectante; item vss. 317 sqq. vide modo Andromachae versus cap. XVII. allatos: tamen his quoque locis nonnulla possunt mutata esse, fitque id verisimile ex posthac dicendis. Deinde vero in reliquo etiam diverbio interpolationes possunt factae esse, quarum nos, credo, bona pars latet. In Fragmm. ex incert. tragg. Eurip. GXCIX. versus est:

"Αληθες, ο παῖ τῆς θαλασσίας θεού.

Perstrinxit Aristoph. Ran. vs. 840.

"Αληθες, ὧ παῖ τῆς ἀρουραίας θεοῦ,

retorquens in Euripidem filium matris olera vendentis. V. Schol. et Hesych. v. ἀρουραία Θεός. Ille autem παῖς τῆς Θαλασσίας Θεοῦ est Achilles. Iphig. A. 837. ὧ Θεὰ παῖς πουτίας Νηρηΐδος, et 897. ὧ τέανον Νηρῆδος, ὧ παῖ Πηλέως. Quid igitur obstat, quominus et ille versus in hoc fuerit dramate? In quo nunc est vs. 1145.

'Αχιλλ. ΄ Ω γύναι τάλαινα Λήδας Βύγατες. Κλυτ. Οὐ ψευδῆ Βροείς.

Pro hoc esse poterat:

<sup>\*</sup>Αχιλλ. <sup>\*</sup>Ω τάλαιν'. Κλυτ. ''Αληθες, ὧ παῖ τῆς θαλασσίας θεοῦ,

mutatum istud posthac propter Comici irrisionem. Sed et melica passim mutata sunt, unum inprimis, ex quo est illud:

`Αλκυόνες αὶ παρ' ἀεννάοις θαλάσσης etc. Haec nuspiam meliorem locum habebant, quam ubi nunc est,

'Εμολον ἀμφὶ παρακτίαν Ψάμαθον Αὐλίδος ἐναλίας, et sqq. vs. 164. Quod si fuit, necesse est omnia ista epodica in altera editione adiecta esse, quum antea essent ibi alia. Quae res, ni me omnia fallunt, apertior fiet, si praemisero nonnulla de editione Homeri ab Euripide curata.

Euripidi minori, celebris ex fratre filio, apud Suidam tribuitur Homeri recensio: ἔγραψε Όμηρικήν έκδοσιν, εὶ μὴ ἄρα έτέρου ἐστίν. ·Genus loquendi in hac re minus usitatum notavit Wolfius Prolegg. in Hom. p. clxxxv. ubi tamen non dubitat extitisse olim eiusmodi editionem, artis criticae rudimentum mature obscuratum. Sed cuius fuerit Euripidis, non videtur certum esse: dicitur enim εὶ μὴ ἀρα ετέρου (sc. Εὐριπίδου) εστίν. Plures reperiuntur hoc nomine Athenienses notati a Fabricio B. Gr. T. II, p. 234. et ibi ab Harlesio ex Valck. Diatr. p. 94. At clari tragici eam editionem esse minime credo, quippe quod certius aliquid, credo, traditum esset, si huius ea fuisset. Ceteros parum novimus; nostrum tamen minorem Euripidem eius auctorem esse verisimillimum est, quum et Sophoclis hic assecla videatur fuisse ac proinde φιλόμηρος, et poeta inprimis criticus: qui enim patrui fabulas emendabat, quidni Homero is operam impenderit? Sed haud licet tam paucis in hac re defungi; altius indagantes inveniemus certiora.

In epodicis, quae modo produxi, est descriptio sive enumeratio navium a Graecis in Aulide congregatarum ad traiiciendum in Asiam exercitum, eaque ad exemplum Homerici copiarum catalogi composita; plurima autem, praesertim navium numeri, accurate exposita sunt ad fidem Homeri. Ita vs. 238. Achillis naves numerantur L, plane ut Il. \$6, 685. ita Boeotorum naves L vs. 253. et Il. β, 509. Mycenarum naves C vs. 267. et Il.  $\beta$ , 575. Aiacis XII vs. 293. et Il.  $\beta$ , 557. Et vss. 261, 262. naves dicuntur venisse Φωμίδος ἀπὸ χθονὸς totidem quot Locrorum: vere: nam utrique XL habuerunt, Il. 3, 524. 534. In his igitur et in nominibus plurimis accuratissimus poeta est: qui si multa omisit, non incuria fecit sed de industria. Quapropter probabile non est, eum contra disertam Homeri traditionem quidquam pronunciasse, nisi novandi causam haberet, ideoque indagandae rationes sunt, quae moverint eum, ut praeter vatis auctoritatem nonnulla dixerit. Igitur navium ordinem quum alium fecit, cogites non de iis agi, ut ad Troiam positae erant, sed ut in Aulide; ac poeta secutus in sua dispositione est Il. λ, 5 sqq. 9, 225. (cf. Sophocl. Aiac. flagellif. vs. 2.): idcirco Salaminii Aiacis naves non iuxta Atheniensium collocavit, ut Solon in Homerico catalogo vs. 557. sed in altero cornu. Verum alii loci

sunt, ubi difficile est indagare rationes mutationum. Argivorum naves vs. 242. ait fuisse ταῖςδ' ἐσηρέτμους, i. e. Achillis: ἐσηρέτμους Lexicographi exponunt totidem sive aequalibus remis instructas: idque est verum, si recte intelligas; intelligi autem debet ut vs. 262. Τοῖςδ' ἴσας, numero pares: at vox alibi nusquam legitur, et omnino legendum iońριθμοι, licet refragetur Musgravius inductus Homeri testimonio. Causam tamen non novi, cur minuerit numerum: quod enim inter duces Argivorum non meminerit Diomedis iam vs. 199. memorati, ideoque demi eius naves debuerint, parum mihi videtur idonea ratio esse. Nempe minutus numerus est, quum Argivae totidem quam Achillis naves ab Euripide perhibeantur fuisse, Homerus autem Achillis tantum L, Argivorum LXXX (Il. β, 568.) tradiderit. Item quod poeta vs. 282. Eurytum Epeis praeficit, longe aliter habetur apud Homerum, vss. 620 sqq. Et cur vs. 247. dicit 'Ατθίδος δ' άγων Έξήκαντα νῆας ό Θησέως παῖς, quum apud Homerum sint L (vs. 556.)? Nam quod nonnulli putant factum id esse augendi Athenarum decoris causa, non mihi satisfacit: si hoc Noster volebat, quidni maiorem delegit numerum? Taceo hoc, quod apud Homerum Menestheus, apud Euripidem Thesei filius Atticas copias ducit: de qua re

vide Eustath. ad Hom.; at hoc in nostri poetae codice certe haud videtur fuisse,

Τῷ δ' άμα πεντήκοντα μέλαιναι νῆες έποντο, sed aut,

Τῷ δ' εξήποντα γλαφυραί νέες ἐστιχόωντο,

aut simile, nisi et praegressa aliter legebantur in eiusdem exemplari. Postremo cur vs. 277. ait: Αἰνιάνων δὲ δώδεκα στόλοι Ναῶν ἦσαν, quum ap. Hom. vs. 748. sint δύω καὶ εἴκοσιν? Vide igitur ne in poetae exemplari fuerit tale quiddam:

Γουνεύς δ' εκ Κύφου ήγε δύω μεν και δέκα νήας:

Τῷ δ' Ἐνιῆνες ἔποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοί.

ut vs. 758.

- Τῶν μὲν Πρόθοος θοὸς ἡγεμόνευεν Τῷ δ' ἄμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἔποντο.

Porro non mediocriter cautus ac religiosus in Homero suo tractando huius cantici scriptor fuit, qui ne hoc quidem Atheniensibus sit gratificatus, ut duce spurio versu a Solone supposito (vs. 558.),

Στῆσε δ' άγων ίν' 'Αθηναίων ίσταντο φάλαγγες,

Salaminias copias iungeret Atticis. Reputes etiam haec. Primum in Homerico navium catalogo praeter Solonis interpolationem multae antiquitus varietates obtinuerunt; aliter Athenienses, aliter Megarenses versum modo allatum efferebant: vss. 553 — 555. Zenodotus expungebat, fortasse secutus antiquiores auctores. Deinde in numeris navium praesertim variatum est; ut vs. 557. alia lectio fuit τρις-καίδεκα, alia, quae apud Euripidem est et nunc vulgatur, δυοκαίδεκα. V. Heyn. ad h. l. Postremo ipsius Euripidis editio in catalogo alia habuit quam vulgaris: nam post vs. 866. subiecit integrum versum:

Τμώλφ δπὸ νιφόεντι Ύδης ἐν πίονι δήμφ.

V. Wolf. Prolegg. p. CCLXI. Heyn. ad h. l. Quibus in unum collectis, iam audeo contendere, non solum, quae in hoc Euripideo carmine aliteratque apud Homerum, ut hic nunc legitur, tradita sunt, deprompta esse ex antiqua editione, eaque huius minoris Euripidis: sed etiam hunc Homeri editorem, sive emendatorem dixeris, Iphigeniam nostram interpolasse, carminisque huius, navium descriptionem continentis, esse auctorem habendum, utpote subsistuti in eius locum, quod nuper a Comico traductum esset.

## CAPUT XX.

Sophoclem atque Euripidem, illum Aeschyli, hunc utriusque sententias et versus in suum usum vertisse. Euripides eadem dicta saepius ponit. In iisdem rebus dizversas Euripides fabulas sequitur. Metra negligentius elaborata in Aulidensi Iphizenia. Antistrophica in Heraclidis restituta.

Quid in Iphigenia Aulidensi a minore Euripide profectum sit, alia praeterea ratione investigaveris, si ea, quae maiore indigna sunt, discernas: quo tamen parum proficias, quum ne maior quidem talis poeta sit, in eo ut nihil omnino reprehensione dignum reperias; praesertim quum pulchriorem tragoediam reddere emendator voluerit, non deteriorem, quumque una sit ex optimis. An enim multa apud Euripidem putas extare tam eximia carmina, quam cui insertum est epithalamium Pelei ac Thetidis Iphig. A. vss. 1037—1098. imprimis vss. 1063—1080. quos Marklandus rectissime iudicavit ipso digna Pindaro? Neque assecutus

aemulatione est is, qui fabulam nostram mira ingenii ubertate ac profunditate transtulit aut potius novam fecit, Frid. Schillerus. Accedit. quod emendator conformavit sese haud dubie ad exemplum patrui Euripidis, et quod tragicorum non ita accurate circumscriptus suis limitibus usus loquendi est, quam pedestri sermone scribentium, Xenophontis, Platonis, Thucydidis: modo sublimior oratio est, modo pressior: varii agentium mores: variis personis varium dictionis genus tribuunt. Et unum, in quo se aliena manus prodat, id est, si quae imitationes ex ipso Euripide reperiantur, quas quidem non ipse possit fecisse, unum hoc, inquam, tantas difficultates tantamque obscuritatem habet, vix ut ad certi quidquam via hac pervenias. Etenim veteres tragici in exprimendis aliorum locis, immo in mutuandis totis versibus non ita religiosi fuerunt, ut alii poetae ac prosae praecipue scriptores, sed in hac re maiorem sibi libertatem sumpserunt, idque iis condonatum est pluribus de causis. Primum, quod veteres non illud postulabant, ut scenicus poeta nihil nisi peculiaria afferret, sed ut pulchra et quae delectarent populum: nam popularis apud Graecos cuncta poesis fuit, et imprimis scenica: nec tam poeta quam poesis spectabatur: ut singuli scriptores propriam quandam formam, ab aliis diversam,

impressam haberent, non desiderabant, modo nationis indoli convenirent carmina. Deinde nonnulli versus, quorum magna vis et effectus in scena fuit, in Aeschyleis praesertim fabulis, videntur spectatoribus inprimis fuisse cari et grati: eos suo loco Sophocles repetere non est dedignatus. Haec si tenueris, poteris plurimorum eiusmodi locorum rationem reddere. exceptis iis, in quibus non tam imitatio est, quam eiusdem sententiae repetitio fortuita: haec vero quam late pateat, quantaeque subinde similitudines, praesertim in poesi, inter duos scriptores casu nascantur, pauci fortasse accurate norunt, et ipse fortasse ignorarem, nisi quum olim versibus luderem, in me essem ipso expertus: hoc enim propria experientia, ut alia multa, discitur facilius, quam in alienis rebus. Quippe accidit interdum, ut duo sive idem sive simillimum quiddam dicant vel in rebus reconditioribus; ita ut, nisi ex ipsis verbis earumque structura et universa conformatione spectetur imitatio, sit parum ingenui hominis accusare servile imitandi studium. Nam ut illiberale est imitari alios aut compilare, ita ubivis imitationem aut plagium criminari, est etiam illiberalius. Quapropter nos in his pervestigandis cautiores erimus, ac primum, quomodo Graeci in hoc genere versati fuerint, multis ostendemus exemplis. Aeschylum taceo, licet is ex Phrynicho dicatur hausisse; sed ex illo passim profecit Sophocles: unde natae sunt nugae de furtis Sophoclis explosae a Lessingio. Ex quo genere illud est de 'Αχαιῶν συλλόγω, qua de re exposui cap. X. Aliud exemplum gravissimum est Electr. vs. 1415. ubi Clytaemnestra:

"Ω μοι πέπληγμαι,

inquit, et rursus exclamat,

"Ω μοι μάλ' αὖθις.

Nempe sic apud Aeschylum Agamemno in cognomini dramate vs. 1335.

'Ω μοι πέπληγμαι καιρίαν πληγήν έσω, et,

'Ω μοι μάλ' αὖθις δευτέραν πεπληγμένος.

Sed in hoc illustri loco quis tam rudis est, quin videat, quam eximie hic summus tragicus Aeschyli verba spectatoribus in memoriam revocaverit? Necessitatem fati inexpugnabilem tragoedia docet, quod ita severum est, ut eo gubernante vel is, qui inscius aut invitus peccaverit, suis facinoribus in perniciem praeceps detur; amatque id inprimis talionis ius exercere. Quare quid tragoediae melius conve-

niebat, quid maiorem vim habebat, quid audientium sensus magis tangebat, quam si, quibus vocibus a Clytaemnestra caesus maritus animam exhalavit, easdem ipsa mittens concideret icta filii securi? Sic tandem spectatores clare videbant, quod chorus ibi canit:

Τελούσ' άραί ζωσιν οί γως ύπαι κείμενοι.

Alius Iocus est Electr. 1477 sqq. coll. Aeschyl. Choeph. 876 sqq. ubi imitatio egregia est, non servilis: de loco vero ex 'Αχαιῶν συλλόγῷ dubitavi, an is nostri Sophoclis sit, quum ibi minus libera, immolonge servilior sit Aeschyli imitatio. Minus circumspecte videtur Euripides egisse, apud quem multa ex Aeschylo translata sunt. Nobile exemplum habes ap. Aristot. Poetic. c. 25. ubi inquit Philosophus: Οἶον τὸ αὐτὸ ποιήσαντος ὶαμβεῖον Αἰσχύλου καὶ Εὐριπίδου, εν δὲ μόνον ὄνομα μεταθέντος, ἀντὶ κυρίου εἰωθότος γλῶσσαν, τὸ μὲν φαίνεται καλὸν, τὸ δ' εὐτελές. Αἰσχύλος μὲν γὰρ εν τῷ Φιλο-κτήτη ἐποίησες.

Φαγέδαινα ή (f. δή) μου σάρκας ἐσθίει ποδός δ δὲ ἀντὶ τοῦ ἐσθίει τὸ θοινᾶται μετέθηκεν. Euripidis versus est ex Inone,

Σιγᾶν δ' όπη δεῖ καὶ λέγειν τν' ἀσφαλές, non multum ille diversus ab Aeschyleo in Prometheo Ignifero, Σιγών δ' όπου δεῖ καὶ λέγων τὰ καίρια.

Cf. Valck. Diatr. p. 175. Aeschylus VII. adv. Theb. 62.

Σὰ δ' ώςτε νηὸς κεδνὸς οἰακοστρόφος — et Euripides Medea 523. (Valck. ad Hippol. p. 296.)

'Αλλ' ώςτε νηὸς κεδνὸς οἰακοστρόφος,

misi hoc sit ab interpolatore. Et cf. praeterea Med. 1371. et Aeschyli Eumenid. 175. Euripidis Heraclid. 261. et Aeschyli Suppl. 84. ac loca collata a Valckenario cum Phoenissis Euripidis vss. 866. 1128. 1651. Sophocleorum dramatum imitationes plures in Euripideis sunt, sic tamen maximam partem institutae, ut suos mores hic non deposuerit nec serviliter sese exemplari suo addixerit. Sic haud dubie obversatus est scribenti Orest. vss. 132 — 173, 208—216. moriturus ille Hercules in Sophocl. Trachin. vss. 964—990. et componenti Alcest. vss. 154—196. scena ex eadem fabula vss. 899—946. Levius est, quod Androm. vss. 100—102.

Χρὴ δ' οὖποτ' εἰπεῖν οὐδέν' ὀλβιον βροτῶν Πρὶν ἀν θανόντος τὴν τελευταίαν ἰδης "Οπως περάσας ἡμέραν ήξει κάτω,

in memoriam revocat finem Oedipi Ty ranni

Cf. et Heraclid. vss. 865, 866. Troad. vss. 501, 502. Electr. vss. 954 — 956. De Phoenissarum exitu dicetur posthac. Integros etiam versus Euripides dicitur ex Sophocle sumpsisse, quorum alter hic est,

Γέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ' έγώ, de quo infra disputabo, alter celeber ille:

Σοφοί τύραννοι τῶν σοφῶν συνουσία.

Eum tamen versum quum Plato ex Euripide afferat (v. c. IX.), potest is in Sophoclem illatus ab histrione videri ex Euripide: aut Aiax Locrus, unde is est, fabula fuit minoris Sophoclis, qui versum ab Euripide mutuatus sit; quae coniectura nonnullis fortasse verisimilis videatur inde, quod Flagellifer Aiax in Didascaliis simplici Aiacis nomine inscripta fuerit, quasi hae unicam eo nomine inscriptam fabulam agnoverint. V. Argum. Aiac. Flagellifer.

Postremo suos ipsius versus et sententias, factis subinde exiguis mutationibus, Euripides repetiit: sententias quidem permultas plus minus variatas, sed eas tales, ut facile cernas, quid ab imitatione differant, e. g. e reconditioribus Hecub. vss. 225 sqq. et Helen. vss. 721 sqq. Medeae vss. 417 sqq. et Ion. vss. 1090 sqq. Alcest. vss. 1056. et Fragm. ap. Valck. Diatr. p.

242. ex Stobaeo: item Aeol. Fragm. XIX, 2. et Melanipp. XVIII. etiam Heraclid. vss. 303 sqg. et Androm. 772. in laude nobilitatis. Versus autem apponam paucos partim eosdem in diversis tragoediis, partim simillimos. In eadem fabula repetiit eundem Orest, vss. 535, 624. ubi tamen defenderim: licet multa huiusmodi spuria sint. V. Valck. ad Hippol. p. 274. 276. Non abs re fuerit adiicere hic intelligentissimi huius viri iudicium, quod prodidit ad Phoeniss. p. 48. Solet quidem, inquit, interdum Euripides in diversis tragoediis easdem iisdemque vocibus expressas sententias repetere; sed rarissime sciens cosdem senarios in codem. dramate reposuit: quod in Medea plures legantur male repetiti, plerumque, ni fallor, histrionibus est imputandum. Plura attuli cap. I. Tale est Phoeniss. 937.

'Ορθώς μ' έρωτᾶς κέις ἀγών' έρχει λόγων, et Androm. vs. 233,

Tί σεμνομυθεῖς κεὶς ἀγῶν' ἔρχει λόγων; (cf. Valck. ad Phoeniss. h. l.) quamquam hoo levius est. Versus Med. 546.

- 'Αμιλλαν γὰρ σὰ προύθηκας λόγων,est etiam Suppl. 428. Similiter Hippol. 885.

Ίππόλυτος εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη Βιγεῖν,

et Electrae vs. 255.

Οὐ πώποτ' εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη Θιγεῖν.

Medeae versus 693.

Τί χρῆμα δράσας; φράζε μοι σαφέστερον, fuit et in Peliasin, auctore Schol. Med. l. l. ut in Cressis versus Hippolyti 435.

Αί δεύτεραί πως φροντίδες σοφώτεραι.

V. Valck. p. 212. 258. Versus,

Ζεὺς ὡς λέλεκται τῆς ἀληθείας ὕπο,

est in Fragm. Melanipp. II. et Pirith. Fr. V, 4. In Fragmento Oenomai IV, 3. est:

Μαπρὸς γὰρ αὶὰν μυρίους τίπτει πόνους, quod paullo immutatur in Glauco Fragm. IV.

Μακρός γάρ αίων συμφοράς πολλάς έχει,

qui versus delendus ex Fragmentis incertis LXXVII., ut Fragm. LXXIX. quod est ex Alcest. vs. 302. et fragmentum inter Barnesiana num. 55. quum sit in Phoeniss. vs. 966. Phrixi et Polyidi versus sunt non multum diversi, quos v. ap. Heindorsium nostrum in Plat. Gorg, p. 155 sq. et ibi praesertim Schol. Hippol. coll. Bentlei. Opusce. p. 478. uhi erroris convincitum

Scholiastes Aristophanis ex Hippolyto sumptos tradens. Quae quum ita sint, subinde potest dubium videri, utrum versus apud quempiam scriptorem paullo aliter lectus, quam vulgo, novus sit ab ipso Euripide ita variatus, an potius ea diversitas nihil sit nisi varia lectio. Sed qui exercitatus fuerit in his rebus iudicandis, dignoscet facile, praesertim ubi versus non sententiam quandam contineat, sed narrationem aut simile. Ita inter Fragmenta ex incertis est hoc CXXXVII.

Πολλούς δέ βροντῆς πνεῦμ' ἀναιμον ἀλεσεν,

ubi inficeta est lectio πνεῦμ' ἀναιμον, quasi et πνεύματα αἰματόεντα sint. Legendum τραῦμ' ἀναιμον, ut versum habet Theo Smyrnaeus de Musica c. 2. p. 75. Minime tandem offendunt repetitae de industria solemnes dramatum clausulae, ut illa, Πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, in fine Andromachae, Baccharum, Alcestidis et Helenae, et, uno mutato versu, Medeae; atque altera, Ὁ μέγα σεμνὰ Νίκα τὸν ἐμὸν, in Oreste, Taurica Iphigenia, Phoenissis, de qua fabula dicetur posthac.

Igitur quid in scriptore quopiam ex genuino animi fonte provenerit, quid ex aliorum imitatione duxerit, haud facile diiudicaveris, praesertim quum idem auctor eadem saepius ponat ac nihil adeo superest, nisi ut cuiusque

ingenium et indolem ita curiose pernoscas, eam ita penitus imbibas, ut recto et perspicace sensu, veris criticis natura innato multaque exercitatione atque usu mirum quantum corroborato, litem dirimas, quid affectatum sit et fictitium, quid sincerum et infucatum pronuncians. Sed huiusmodi Delphico Apollini de tripode vaticinanti quam lubricum sit unice habere fidem, quis non intelligit? Quoties quaeso contraria sunt iudicia eorum, qui sibi quisque periti videantur esse? Unum afferam, quod ad me propius attinet. Quum in scripto de Platonis Minoe ac Legibus p. 25 sqq. explicuissem, quid scriptor Minois, quem Simonem dico fuisse, ex Platone expresserit, censori celeberrimo in Ephemeridibus litterariis, quae nunc Halae prodeunt, Num. 310. a. 1806. cetera quidem probavi, imitationes non probavi: et ille quidem Simonem auctorem esse concedit, imitatum hunc Platonis dialogos esse non concedit. De qua re etiamnum aliter sentio: quisquis ille scriptor est, imitationes in iis opusculis Platonis sunt tales, ut qui utrumque legerit, dubitare de iis nequeat. Profecto magnum criticae arti commodum afferret is, qui hoc de imitationibus caput, in quibus docti imprimis Batavi, cetera mihi aestumatissimi, errarunt ob nimium acumen, ad certiores regulas deduceret, quod ut perfici melius

possit, optandum est, ut in singulis scriptoribus, ubi res postulet, eum in usum nonnulla colligantur: hoc facere voluimus in disputatione hac: ita tandem ad certam in hoc quoque cognitionem pervenire possumus. Quis enim tam putidus est, qui post ea, quae docui, iam ex talibus locis, quales nunc afferam, alterum de altero expressum putet? Dico Hippol. vs. 834.

Οὐ σοὶ τάδ', ὧ 'ναξ, ἦλθε δὴ μόνο κακά Πολλῶν μετ' ἀλλων ώλεσας κεδνὸν λέχος.

Et Alcest. vs. 418.

'Αδμητ', ανάγκη τάςδε συμφορας φέρειν'
Οὐ γάρ τι πρῶτος οὐδε λοίσθιος βροτῶν
Γυναικὸς ἐσθλῆς ἤμπλακες γίγνωσκε δέ,
'Ως πᾶσιν ἡμῖν κατθανεῖν ὀφείλεται.

## Aut Hippol. vs. 847.

"Ελιπες έλιπες, ὧ φίλα γυναικῶν "Αρίστα 3" όπόσας εφορᾶ Φέγγος ἀελίου τε Καὶ νυκτὸς ἀστερωπὸς σελάνα,

et Alcest, vs. 443. de Charonte,

Πολύ δή, πολύ δή γυναῖκ' ἀφίσταν Λίμναν 'Αχεφοντίαν ποφεύσας 'Έλάτα δικώπφ. Συρ In quibus similitudo sententiae cernitur, non imitatio. Si quid concedo, hoc est, Euripidi, quum scriberet alterum locum, obversatum alterum esse; quamquam ne hoc quidem de omnibus eiusmodi locis dixerim. Sic quandam similitudinem habent hi quatuor loci, in quibus homines somniis comparantur et umbris: Aeschyl. Agam. vs. 79.

Τὸ δ' ὑπεργήρων, φυλλάδος ήδη Καταιαρφομένης, τρίποδας μὲν ὁδούς, Στείχει, παιδὸς δ' οὐδὲν ἀρήϊον 'Όναρ ἡμερόφαντον ἀλαίνει.

Sophoel. Aiac. vs. 125.

'Ορῶ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλήν Εἴδωλ' ὄσοιπερ ζῶμεν ἢ κούφην σκίαν.

Eurip. Fragm. Melanipp. XVIII.

Τί δ' άλλο; φωνή καὶ σκιὰ γέρων ἀνήρ.

Et Aeoli Fragm. XVIII.

Φεῦ, φεῦ, παλαιὸς αἶνος ὡς καλῶς ἔχει Γέροντες οὐδὲν ἐσμὲν ἄλλο πλὴν ὅχλος Καὶ σχῆμ' ὀνείρων δ' ἔρπομεν μιμήματα.

sed nullus horum locorum cuiquam ceterorum debet quidquam.

At imitationes quantam ad investigationem difficultatem habent, tantam in universa critica

praebent utilitatem; et incredibile est, quot quantique errores ex harum neglecta cognitione manaverint in studium antiquitatis. Nobile afferam exemplum non alienum a nostra scriptione tragicis destinata. Vir eruditissimus Böttigerus Prolus. de quatuor aetatt. artis scen. p. 6. auctoritate Platonici Minois, quem ne ipse quidem pro Platonis libro habuit, usus est, ut demonstraret, priscam tragoediam non in Attica origines cepisse, sed multo ante in Sicilia: quod utut est (perturbatam rem a Böttigero esse iudicat Hermannus in Aristot. Poet. p. 104), ex Minoe certe Platonico nullis tormentis umquam poterit extricari: nam quod ibi dicitur, purum putum imitamentum est ac figmentum compositum ad normam Platonis in Protagora iocose docentis, Prodici rationem proprias verborum significationes, indagandi, ab Simonide usque retro repetendam esse, et vetustissimam in Graecia Laconum et Cretensium esse sapientiam (v. nostra l. c. p. 27.). Quod si cogitasset vir eximius, nec vili auctore usus esset in re gravissima, neque huius ipsius effatum ita detorsisset misere, ut, quum Graecus scriptor tragoediam diserte contenderet Athenarum  $(\tau \hat{\eta} \varsigma \delta \epsilon \ \tau \tilde{\eta} \varsigma \ \pi \acute{o} \lambda \epsilon \omega \varsigma)$ antiquissimum inventum haberi debere, ille per multas ambages hoc ipso loco Siculam originem significari ostenderet: quippe ex

huius auctoris fide tragoedias extitisse iam Minois aetate; atqui Minois in Sicilia fuisse vetustissimam memoriam. Haec argumenta quivis videt quam sint acuta: at multo etiam acutius ex theatris, in magna Graecia prius ex lapidibus exstructis quam in Attica, novum argumentum ducitur pro Sicula tragoediae origine, quasi scilicet lignea Athenis theatra non potuissent antiquiora esse quam in Magna Graecia lapidea. Verum si vellem accuratius persequi, quae de Doriensi ista tragoedia Attica antiquiore Bôttigerus disputavit, et ultra fines huius disputationis progredi necesse foret, et paullo inhumaniorem esse in humanissimum deque litteris meritissimum hominem: argumentis enim haud dissimilibus demonstrarem, Arcadas non luna antiquiores, sed novissimos Graeciae incolas esse, nec Magnam Graeciam ex proprie dicta incolas accepisse, sed dedisse huic, et sexcenta huiusmodi, ad quae probanda credulis lectoribus quot se offerent vestigia! Graecorum, Atticorum imprimis στωμυλία demum haec pervertit, scilicet illa, qua effectum est, ut Dorici et poetae et philosophi vix Romanam, nedum nostram aetatem attigerint: Lyricos puta ab Alexandrinis in tabulas redactos, ab Horatio lectos, a novis adeo Grammaticis citatos! Hic, si qua alibi, iure clamabitur illud, Ohe, iam satis est, et, Risum,

teneatis, critici. Quid quod nuperrime unus ex eiusdem viri disciplina ex Platonis Protagora serio demonstrare conatus est, Cretensem et Laconicam sapientiam Graecorum antiquissimam fuisse? Qui si Philosophi dialogum, quod credo, ne legit quidem, quid mirum est, si ignoravit, Platonem hoc ad deridendum Protagoram commentum esse, qui Sophistices ab antiquissimis poetis, ab ipso Homero origines deduxerat. Vides, quam necessaria sit imitationum indagatio? Nempe si perversa ista via pergemus historiam tractare, paucis annis ea nova facta erit. An haec religio est antiquitati debita? An hoc est caute ac circumspecte agere? Nonne indignum, tam parum religiose, tam cupide doctos versari in rebus gravissimis? Nae isti, qui corrasis undique, neque adhibito acri iudicio, similitudinibus et argumentis, dum obsoletam antiquitatem aperire volunt, mira fiducia inauditas res comminiscuntur, isti quam iactant historiam, multo habent minus sanctam, quam qui extrema temeritate eius elevant fidem: hi enim destruunt quidem omnia ac devastant; at illi pro rebus traditis sua nobis commenta obtrudunt.

Post haec, quae fini nostro arctius, quam videri possit, coniuncta sunt, revertat oratio, unde deflexit. Iam enim quaerendum est, an in Aulidensi Iphigenia sit, quod imitatorem arguat. Unum locum afferam, cui alter simillimus in Alcestide legitur: sententia tam est singularis, orationis totius conformatio, structura, immo singula verba tam inter se conveniunt, ut imitatio mihi videatur subesse, a fortuita eiusdem cogitationis repetitione apud unum eundemque scriptorem diversissima. Ecce versus fabulae utriusque. Iphig. A. vs. 1212.

Εὶ μὲν τὸν 'Ορφέως εἶχον, ῷ πάτερ, λόγον Πείθειν ἐπάδουσ', ῷσθ' ὁμαρτεῖν μοι πέτρας Κηλεῖν τε τοῖς λόγοισιν οῦς ἐβουλόμην. 'Ένταῦθ' ἀν ηλθον.

Alcest. vs. 357.

Εὶ δ' Ὁρφέως μοι γλώσσα καὶ μέλος παρῆν, "Ωςτ' ἢ κόρην Δήμητρος ἢ κείνης πόσιν "Τμνοισι κηλήσαντα σ' ἐξ "Αιδου λαβεῖν, Κατῆλθον ἀν.

Ex quibus prior locus nescio quid affectatum habet, quod agnoscerem, etiamsi non esset ex hac Aulidensi Iphigenia, et agnovi profecto quum legerem. Hoc posito, ubi plura eiusmodi vestigia reperiantur brevi spatio inclusa, aliis accedentibus notis, augetur suspicio; verum nondum evagabor in eam provinciam: monebo nunc aliud.

Auctorum diversitatis indicium praeter nimiam similitudinem est diversitas tum rerum traditarum, tum orationis ac stili formaeque dicendi: cur tamen his rebus hic parum efficiatur, supra exposui. Accedit quod ipse Euripides in aliis tragoediis alias de eadem re traditiones sequitur. V. Valck. Diatr. p. 180. Aliter in Medea (vs. 1284.), aliter in Inone huius narrat fabulam: Secundum Phoenissas a semet ipso, secundum Oedipum tragoediam a Laii ministris Oedipus excoecatur (v. Schol. Phoeniss, vs. 61.): in Oreste et Andromacha diversa traduntur de Hermiona: in Helena et Electra (vss. 1280 - 1283.) de Helena fabulam habet aliam quam in Troasin et in ceteris fabulis: Thesei filium occisum esse ad Troiam Helen, vs. 855. dicit, in Heraclidis et Hecuba reduces ambos facit: in Hecuba et Troadibus plura narrantur ordine diverso: in duabus adeo Medeis duas discrepantes fabulas sequitur. Cave igitur in Euripidem inferas, quod in Homero suo fecerunt οἱ Χωρίζοντες: longe in hac re maiorem scenicorum poetarum libertatem reperimus, quae apud epicum poetam nulla est: cuius discrepantiae inter utrumque carminis genus apertiores rationes sunt, quam in quibus commorer diutius.

Postremo de forma dicendi non habeo, in quo genuina dignoscam ab addititiis in Aulidensi

hac Iphigenia, etsi in hac quoque necesse est diversitas quaedam sit utriusque scriptoris: quoniam vero ex numero exemplorum saepe haec diiudicanda est, magis in maioribus cernitur operibus, quam in unius fabulae diversis partibus, licet non ab uno auctore profectis: quod valet etiam de metrorum discrimine. Exemplo hoc fiet apertius. Heroici versus caesura in arsi potissimum tertii pedis est usque ad Nonnum: inde ab hoc trochaica obtinet caesura thesin dividens pedis eiusdem. 'V. Hermann. ad Orphic. p. 692. p. 696. Iam si quis totum Nonnum Homericae aetati vindicare vellet, refutare eum vel ex caesura plenissime possemus, quoniam immenso exemplorum numero accurate discitur usus utriusque poetae. Sed qui propter singularem caesuram unum et alterum versum aut plurium versuum compagem eiiceret ex Homero, loris foret dignissimus. In tragico senario legitima caesura est penthemimeris: idcirco quis damnabit versus, qui habent Alexandrinam incisionem? Similiter hic quoque agendum est: igitur non possunt omnes versus, qui aliquid singulare habent, propter hoc suspecti haberi. Tamen unum afferam, quod mihi dignum videtur annotatione. Hermannus in dissertatione saepius laudata (de Graecae linguae dialectis p. 1x.) verba habet ita memorabilia, ut opus sit adscribere integra: Inter alia, Sophocles, inquit, atque Euripides haud parum
ab se ipsis discrepant. Ut luculento exemplo
utar, quanta cum diligentia in quibusdam horum tragoediis versus elaborati sunt, tantum in
aliarum versibus fabularum negligentiam inveneas. Quod non est casu factum. Nam quum
Sophoclis atque Euripidis aetate, quum quidem
iam diu mortuus esset Aeschylus, furiose tragoediis delectarentur Athenienses, orta sunt illa

μειραπύλλια, Τραγφδίας ποιοῦντα πλεῖν ἢ μύρια, Εὐριπίδου πλεῖν ἢ σταδίφ λαλίστερα,

qui homines quum non possent non corrumpere artem tragicam, ne meliores quidem poetae, quoniam istos quoque placere populo animadvertebant, illud studium illamque diligentiam, qua ante erant usi, retinuerunt. Quae mutatio facta est Olympiade XC. XII. Itaque graviter erraret, qui, si quid Sophocles in Philocteta, Euripides in Phoenissis, in Oreste, in Iphigenia Aulidensi negligenter scripserunt, idem eos sibi indulgere potuisse in Antigona, in Medea, in Heraclidis crederet. Immo criticus, antequam ad harum fabularum emendationem accedet, quo quaeque tempore scripta sit et proinde quantum in quoque aut studii aut incuriae ferri possit, investigabit. Patet vero vicissim e dili-

gentia poetae vel negligentia aetatem fabulae elucescere. Sic ante Olympiadem XC. graviter improbatus fuisset tragicus, qui talem versum fecisset:

'Ως πολύν ἀπῆσθα χρόνον ἐν Αὐλίδος μυχοῖς.

Iphig. A. vs. 661. Hoc si verum est (et Hermannus, nihil inepte moliens, haud dubie rationes habet idoneas, quarum plures ipse video), versus illi in Iphigenia Aulidensi nimis negligenter facti non possunt maioris Euripidis esse, qui priorem huius fabulae editionem produxit ante Ol. XC. (v. cap. XVII.) Ac sane ille locus, quem ego cap. XIX. èx priore editione remansisse contendi, et in quo nullam interpolationis notam reperio, vss. 608 — 633, numeros habet multo elegantiores quam ceteri. Initium eximium est:

"Ορνιθα μέν τόδ' αἴσιον ποιούμεθα, Τὸ σόν τε χρηστὸν καὶ λόγων εὐφημίαν.

Contra, quae sequitur scena vss. 633 sqq. ex qua versum illum Hermannus deprompsit, scatet versibus, si quid video, maxime scabris, ut,

'Ω σέβας εμοί μέγιστον 'Αγαμέμνων άναξ, et,

Έγὰ δὲ βούλομαι τὰ σὰ στέρν', ὧ πάτερ,

et,

'Αλλους όλεῖ πρόσθεν ά με διολέσαντ' έχει. Verum etsi non sum asinus ad lyram, sed metricae rei inprimis studiosus, tamen haec nolo nunc distinctius exponere; potius exspecto iudicium illius, qui unusnuncmetra Graecorum et Romanorum callet arte plus quam Bentleiana. Verum nolim te fugiat, scenam istam prodere auctorem minus ingeniosum etiam repetitione verborum modo praegressorum vss. 632, 633. quibus longe deteriores vss. 636 - 638, nimium illis similes, In melicis carminibus poeta diligentius versatus est; haec enim in Iphigenia Aulidensi habent eximiam suavitatem, neque ita perturbata videntur esse, ut in aliis tragoediis. Passim enim pessime habita sunt etiam facilioris metri cantica, multorumque ratio nondum perspecta est: ex quibus oblata occasione unum sanabo pulcherrimum, quod in Heraclidis vss. 608 sqq. vulgo perperam lectum, scribendum est ita : Com the green forth

of the street of the first of the one of

Οὔ τινά φημι θεῶν ἄτερ ὔλβιον, οὐ βαρύποτμον στρ. "Ανδρα γενέσθαι,

610 Οὐδὲ τὸν αὐτὸν ἀεὶ βεβάναι δόμον Εὐτυχία παρὰ δ' ἄλλον γ' ἄλλα Μοῖρα διώπει.

Τὸν μὲν ἀφ' ὑψηλοῦν βραχὸν ὅκισε, Τὸν δὲ πλάνητ' εὐδαίμονα τεύχει. Μόρσιμα δ' οὐτι φυγεῖν θέμις οὐ σοφία τις ἀπώσεται, 615

'Αλλά μάταν ὁ πρόθυμος ἀεὶ πόνον έξει.

άντ. 'Αλλά σὰ μη προςπίτνει τὰ Θεῶν ὅπερ μήδ' ὑπεράλγει

Φροντίδα λύπα.

Εὐδόκιμον γὰρ ἔχει Θανάτου μέρος 'Α μελέα πρό τ' ἀδελφῶν καὶ γᾶς.

620

Δόξα πρὸς ἀνθρώπων ὑποδέξεται. `Α δ' ἀρετὰ βαίνει διὰ μόχθων.

Αξια μεν πατρός, άξια δ' εὐγενίας τάδε γίγνεται Εἰ δε σέβεις θανάτους ἀγαθών, μετέχω σοι. 625

Carmen hoc eximium, quum dactilycis numeris scriptum sit totum, habetur vulgo anapaesticum, et quamvis syllaba syllabae respondeat, antistrophica indoles non agnoscitur. Nonnulla vero mutanda erant, quorum deinceps reddam rationem. "Ωικισε scripsi absque ν εφελνοτικώ metri causa cum Heathio: deinde sequens versus ita legebatur,

Τὸν δ' ἀλήταν εὐδαίμονα τεύχει,

contra metrum: quapropter Heathius substituit Doricum ἀλάταν: sed etiam hoc Doricum α ex η ortum longum est, nisi in terminatione accussativi pluralis primae declinationis sit: et sic ἀλάτας quum apud alios, tum ap. Eurip. legitur Suppl. vs. 281. Heraclid. vs. 365. Ion.

vs. 1089. Electr. vss. 139. 202. Helen. vs. 530. Musgravius scribit: τὸν δ' εὐδαίμον' ἀλήταν τεύχει, qui versus et per se pessimus est, nec respondet ad syllabam antistrophico, quod tamen solet esse, etsi non omnibus est locis. 'Αλήτης est erro, mendicus; idem significat πλάνης, quod eius loco-restitui. Bacch. vs. 716.

Καί τις πλάνης κατ' ἄστυ καὶ τρίβων λόγων.

Heraclid. vs. 365. sunt *iπτῆρες ἀλᾶται*, quibus simillimus Oedipus, de quo Sophocl. Oedip. Col. vs. 3.

Τίς τὸν πλανήτην Οἰδίπουν καθ' ἡμέραν Τὴν νῦν σπανιστοῖς δέξεται δωρήμασιν;

Sic et eadem quae in antistropha, syllabarum mensura, eadem caesura est. Scripsi et σοφία casu tertio pro primo. Post verbum έξει insertum erat γ' in strophae et antistrophae confinio, toties illud apud Pindarum et tragicos numerorum imperitia intrusum a sciolis. Vs. 624. vulgo erat, άξια δ' ἀδελφῶν τάδε γίγνεται, pro quo egregie codd. E. G. habent άξια δ' εὐγενίας τ. γ. Ionice pro εὐγενείας, ut in Here fur. vs. 696. ubi bene Musgrav. nisi, quod idem erit, scribere malis εὐγενείας, sed pronunciare εὐγενίας, brevi penultima, ut in ἐπειἡ aliisque penultima corripitur ob sequentem vocalem.

Sic ιέρια sive ιέρεια brevi penultima ap. Pind. Pyth. IV, 9. Eurip. Iphig. T. vss. 34. 1398. Orest. vs. 261. ubi v. Schol. Cf. et Locell. ad Xenoph. Ephes. p. 180. Dorvill. ad Charit. p. 446. ed. Lips. Schäfer. Melett. p. 42. Postremo post vocem σέβεις delevi istud σύ γε, quod ad fulciendum versum additum fuit.

## CAPUT XXI.

Phoenissarum versus ultimi spurii. Cur mulz tae Graecorum tragoediae productae sint ultra unius actionis fines legitimos.

Superiori capite quum promiserim dicturum me de ultimis *Phoenissarum* versibus, antequam redeam ad Iphigeniam, persolvam hoc debitum, aliorum, ut Porsoni, praetermissis sententiis meam succincte explicans. Trochaici igitur versus isti non possunt ab Euripide profecti esse, nimis ii pueriliter ex Oedipo Tyranno et aliunde expressi; ut ex illa fabula est vs. 1746. a quo verbis tantum, non re differt vs. 1748. Et vss. 1750, 1751. consuti sunt ex Eurip. Troad. vs. 444.

'Αλλὰ γὰρ τί τοὺς 'Οδυσσέως έξαποντίζω πόνους; et Phoeniss. vs. 385.

'Ατὰρ τί ταῦτα; δεῖ φέρειν τὰ τῶν Ξεῶν.

ac Sophoel. Oedip. Tyr. ωςτε Dνητον οντ' εκείνην κ.τ.λ. Eximius poeta Euripides fuiesset, si pulcherrimae fabulae finem, qui coronare proprio sensu opus debebat, consarcinasset ex collectis undique misellis pannis. Porro vss. 1752 sqq.

<sup>5</sup>Ω μέγα σεμνὰ Νίκα τὸν ἐμὸν Βίοτον κατέχοις, Καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα,

qui et ipsi leguntur alibi, in Phoenissis locum non habent: non quod, quae Valckenarii sententia est, victoria fabulae his verbis indicatur (hoc est enim subabsurdum, quum tragoedia scribatur antequam ei victoria obtingat), Phoenissae autem haud reportaverit praemium: sed quod Phoenissarum exitus est funestus, ea autem clausula tantum in iis fabulis reperitur, quarum fausta conversio est, ut Orestae et Tauricae Iphigeniae: haec enim prae altera Scholiastae (ad Orest. fin.) explicatio praeferenda videtur. Neque intelligitur, qui versus ii, <sup>5</sup>Ω πάτρας Θήβης ένοικοι etc. cohaereant carminibus modo ab Oedipo et Antigona recitatis: immo versu 1745. apte claudebatur fabula

melico cantico, ut Troades, discedentibus de scena Oedipo et Antigona. Nihil enim desideratur, nisi quod suspensi tenemur de fortuna Antigonae, quae quo se converterit quidve egerit passaque sit, non edocemur. At hoc consulto fecit Euripides, spectatores volens de Antigona sollicitos dimittere, quod quum licet in fine fabulae, modo ne de summa rerum maneamus incerti, tum in veterum dramatis habet rationem peculiarem non cuivis opinor cognitam: quae quo magis appareat, paullo erit altius repetendum.

Extremam partem non pertinere ad propriam Phoenissarum actionem, scite notavit Iacobsius Additt. ad Sulzer. Theor. T. V, P. II, p. 364. quidquid enim post caedem Iocastae agitur, abundat, novaeque adeo actionis initium ducitur a vs. 1493. Viderunt et veteres critici, ex quorum sententia dicitur in Argum. Έστιμέν ταῖς σκηνικαῖς ὄψεσι καλὸν τὸ δραμα, έπει και παραπληρωματικόν ή τε (leg. ή δε) ἀπὸ τῶν τειγέων 'Αντιγόνη θεωροῦσα μέρος οὐκ έστι δράματος, καὶ ύπόσπονδος Πολυνείκης οὐδενὸς ένεκα παραγίνεται. ἔτι ἐπὶ πασι μετ' ώδης άδολέσχου φυγαδευόμενος δ Οἰδίπους προσέρριπται διακενοῦ. Hoc utrum aciem effugit Euripidis, an sciens fecit? Parum honorifice quidem de veteribus poetis in hac re sentit Wolfius Prolegg. ad

Hom. p. CXXV. sed etsi Euripides non magnus est in disponendis argumentis, tamen hoc vitium eum latere non potuit, ac proinde causa quaerenda erit, cur haec poeta ita instituerit. Ea vero non est longinque arcessenda. Nam quum solerent tragoedias plures in unam tetralogiam coniunctas una edere, poetae ea dramata, ubi coniunctionem quandam habebant argumenti, ita composuerunt, ut singula quidem per se stare possent, haud tamen plane essent disiuncta, sed alterius actione in alterum pertinente, ex universis una fieret suis cardinibus apte constructa fabularum compages perfectissima atque absolutissima. Argumento est Orestia Aeschyli, cuius in Agamemnone vss. 614 - 630. de Menelao quaeritur tam curiose, plane ut intelligi nequiret, qui haec venissent in Agamemnonem, nisi satyricum Proteum quartum huius tetralogiae drama nossemus fuisse (v. p. 28.), quamobrem et vss. 671 - 677. futuri Menelai adventus iniicitur mentio. Agamemnonis quoque non tanta esset extensio, nisi insecuta foret Choephori: omissa certe chori cum Aegistho disceptatione nihil de actionis consummatione detraxeris; sed optime ea quasi quoddam ἐπειςόδιον transitum facit ad sequentem tragoediam, in qua iam caedis a choro Aegistho exprobratae succedit ultio. In Choephoris autem quidquid

a vs. 062. agitur, absque Eumenidibus si fuisset, non esset scriptum: multo enim, quam putant, melius Aeschylus novit, quousque seriem rerum deducere liceret, quod satis ostendit drama Eumenides. Sed et in Septem adversus Thebas ultra modum actionem protendit, quae tragoedia, ni fallor, Epigonis continuata est, licet hanc atque illam in una et eadem tetralogia fuisse non necesse sit: etsi enim non uno die, non eodem festo atque adeo anno fabulae agebantur argumento coniunctae, tamen sive exspectationis movendae causa, sive quod ita rei naturae convenire putabant, priorem tragoediam ultra proprium modulum in alterius fines excurrere passi sunt, qua de re eximie disserit Süvern de Schilleri Wallensteinio p. 220 sqq. quamquam is tetralogiarum rationem parum perspiciens. Neque aliter est in Supplicibus Aeschyli, Danaidibus continuata, quod saepe mihi laudatus amicus aliquando demonstrabit. Haec igitur in Phoenissis causa est et actionis legitimos fines egredientis, et exspectationis in spectatorum animis non modo relictae, sed consulto motae, quod alia hanc tragoedia continuare volebat Euripides. Nam quum una cum Phoenissis Antiopa et Hypsipyla actae sint Ol. XCII, 1., in eadem tetralogia non continuavit, sed ex intervallo. Fccit autem in Antigona, in qua huius puellae fata

persecutus est, quae quum desponsa Haemoni fuisset (Phoeniss. vss. 761. 951.), dimissa est a Creonte metuente ne occideret novum maritum (vss. 1631 sqq.), et egressa cum Oedipo humare fratrem voluit (vss. 1734 sqq.), quod ipsum quum in Aeschyli Septem adversus Thebas tantum intendat, perficit in Antigona Sophoclis, quacum commune Euripidea argumentum habuit, praeterquam quod laetior fuit in hac eventus. Aristophanes Byz. Argum. Sophocl. Antig. Κεῖται δὲ ἡ μυθοποιΐα καὶ παρ' Εὐριπίδη εν 'Αντιγόνη' πλην έκει φωραθείσα μετά τοῦ Αίμονος δίδοται πρός γάμου κοινωνίαν, καὶ τίκτει Μαίμονα. Schol. Sophocl. Antig. extr. Ιστέον ότι διαφέρει τῆς Εὐριπίδου 'Αντιγόνης αύτη, ότι φωραθεῖσα ἐκείνη διὰ τὸν Αίμονος έρωτα έξεδόθη πρός γάμον ένταῦθα δέ τον αν-Tiov. Haec igitur in Phoenissis primis lineis designata, in Antigona repraesentata fuerunt. Postremo etiam in Aulidensi Iphigenia felix fabulae conversio unitatem, quam dicunt, actionis laedit, quapropter et Schillerus illam omisit; tamen ea non modo argumento defenditur, sed et adiectione Tauricae Iphigeniae, quae quum continuare Aulidensem deberet, necesse fuit, ut spectatores haud ignorarent servatam fuisse Iphigeniam, non immolatam.

## CAPUT XXII.

Vestigia iteratae recensionis Aulidensis Iphia geniae cernuntur in variis lectionibus. Eiusmodi censurae viam monstravit Vala ckenarius ad Hippolytum.

Praeter ea, quae hactenus exposui, supersunt haud pauca, in quibus varietas editionum cerni possit, si quis pervestigare omnia studiosius velit; et licet fatear nonnulla tantum in coniecturis versari nec posse ad certam adduci cognitionem; tamen nescio an ab numero quaedam nostrae sententiae vis persuasionis accedat. Quum vero huc congerere animus sit, quidquid drama hoc singulare habeat, unde recensionum diversitas spectari possit, suppressis nonnullis, de quibus parum liqueat; potissimum in expendendis variis lectionibus occupatum hoc caput erit. Huius critices insignia duo specimina extant doctorum Batavorum, alterum Tib. Hemsterhusii in Aristophanis Pluto, alterum Valckenarii in Hippolyto Euripidis, ex cuius viri

plenissimis commentariis pauca praefabor, ut appareat, quantum saepe a priore editione differat posterior, quaque via in his rebus indagandis procedendum sit. Nempe quum duplex Hippolytus fuerit, altera καλυπτόμενος, altera στεφανηφόρος, quae Ol. LXXXVII, 4. tulit praemium, hic vir in distinguendis utriusque varietatibus posuit tam eximiam diligentiam, eius ut iudicia perspexisse ante omnia debeat is, qui in alia fabula aut simile agere, aut iudicare de eo, qui egerit, velit; ideoque cum nostro consilio visum est coniunctissimum in unum colligere sparsas per totum opus huc pertinentes eius observationes. Principio ponamus, quae summus vir habet in Praefat. p. XVIII. Superstites, inquit, ex Hippoly to priore versus, qui non reperiuntur in nostra, suis plerosque locis indicavi, quibus probabiliter viderentur primum a poeta collocati. Sed sunt inter fragmenta prioris editionis omissa Barnesio quae mihi pene persuaserint, totam dramatis oeconomiam in editione fuisse secunda mutatam; in prima collocutam cum Hippolyto Phaedram, nec per interpretem, sed ipsam amorem verbis obscurioribus indicasse privigno novercam; non ab oraculo reversum Thesea, sed ab inferis reducem in scenam prodiisse: atque adeo in Hippolyto priore eandem nonnunquam rerum fuisse dispositionem, qualis

multo deterior obtinet in Hippolyto Senecae. cui suspicor lectam Hippolytum Euripidis priorem. Nec tamen impediunt ista, quominus centeni versus aut prorsus iidem in utraque fuerint editione, aut in altera tantum hic illic voce mutata leviter interpolati: videnturque Euripidis studiosi ex Hippolyto priore diversas quasdam lectiones in editionis correctae marginibus adnotasse, ut hinc in Codd, scribendi nata sit diversitas, quae librariis imputari non possit. Quae quidem integra adscripsi, quod singula fere similiter de Aulidensi Iphigenia partim iam proposuimus, partim nunc proponemus, et quod multum conducit ad reprimendos frivolos obtrectatores clari viri alicuius auctoritas. Loci igitur prioris editionis a Valckenario proferuntur p. 178. 2. C. p. 188. 2. B. p. 220, 2. B. p. 224. 1. C. p. 230. 1. A. p. 237. 1. D. p. 249. 1. E. p. 259. 2. B. p. 289. 1. D. p. 299. 2. C. p. 312. 2. E. p. 322. 2. D. Sed varias inprimis lectiones nunc recenseamus, quas e lectionis diversitate natas esse censet. Legitur 

Καὶ τὸν μὲν ἡμῖν πολέμιον πεφυκότα Κτενεῖ πατὴρ ἀραῖσιν.

Cod. Paris. et alii πολέμιον νεανίαν, ad quod Valck. p. 168. Haec mihi lectio secundae, prioris editionis altera fuisse videtur. Dantur inocekh de Trag. Gr.

ter varias codicum plures, de quibus idem videtur iudicandum. Vs. 68.

> Αὶ μέγαν κατ' οὐρανὸν Ναίετ' —

est in Cod. Paris. ά et ναίεις; posterius habet et Florent et ex aliis praebet Musgrav. Unde Valck. p. 170. Haec quoque fortasse fuerit duplicis editionis diversa lectio. Vs. 76. ubi est, Οὐδ' ἢλθέ πω σίδηρος, futilibus sane argumentis in altera editione putat lectum fuisse σύαγρος p. σίδηρος. Multo felicius versatur vs. 79.

"Οσοις διδαπτόν μηδέν, άλλ' έν τῆ φύσει Τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν εἰς τὰ πάντ' ἀεί.

Recte enim monet p. 173. hoc είληχε non cohaerere cum illo ἐν τῆ φύσει, refutatisque deinceps Barnesii nugis pergit: Hic quoque marginis lectio corrupisse videtur alteram. Primum pro ἀεὶ scriptura codicum est optimorum Flor. Paris. et aliorum Musgravii, είληχεν εἰς τὰ πάνθ΄ ὅμως. Mox coniicit ad verba ἐν τῆ φύσει pertinere ἐνεστιν, et in prima editione obtinuisse fere quod nunc est in Bacchis vs. 315.

'Aλλ' ἐν τῆ φύσει
Τὸ σωφρονεῖν ἐνεστιν εἰς τὰ πάντ' ἀεί,
sed in secunda esse scriptum,

"Οσοις διδακτὸν μηδέν, άλλά γ' ή φύσις Τὸ σωφρονεῖν είληχεν εἰς τὰ πάν ε΄ όμως.

Vs. 230. Είθε γενοίμαν εν σοῖς δαπεδοις coniicit Valck. p. 188. ex Schol. Aristoph. Vesp. vs. 748. κεῖθι γενοίμαν, in Indice hanc diversitatem imputans duplici editioni. Minus probabiliter vs. 233.

Νῦν δη μὲν όρος βᾶσ' ἐπὶ Ͽήρας Πόθον ἐστέλλου,

vetus lectio πόθεν eandem ei habet originem. Vs. 388.

Ταῦτ' οὖν ἐπειδή τυγχάνω φρονοῦσ' ἐγώ,

duo codd. Paris. προγνοῦσ' ἐγώ. Valckenario p. 206. hoc aut vulgatae vocis interpretamentum aut adnotatum ex priore editione videbatur. Vs. 431.

Καὶ δόξαν ἐσθλὴν ἐν βροτοῖς κομίζεται,

codd. plures μαρπίζεται. Hoc p. 211. ex priore, illud ex posteriore putat esse; possis et contra. P. 236. ad vs. 664 sqq. Parum dubito, ait, quin in editione prima priores quinque locum invenerint; et rectius, me iudice, fuissent in editione dramatis correctapraetermissi. Forsan etiam omissi fuerunt a poeta, ab histrionibus autem et φιλευρυπιδείους illine repetiti. Vs. 746. habetur nunc:

Σεμνὸν τέρμονα ναίων (Μ. ... ) Οὐρανοῦ —

Vetus lectio est κύρων p. ναίων, iudice Valckenario p. 244. etiam τέρμονι. Receptam ex posteriore, alteram censet esse ex priore. P. 250. probabiliter putat duas lectiones fuisse, ώς ίδω πικράν θέαν, et ώς ίδω τὸν δαίμονα. Vs. 821. varias scripturas, κατακονά μέν οὖν μ'άβίωτος βίος, et κατακονά μέν οὖν άβίωτος Blov (ita recte emendat) in Indice tribuit diversis editionibus: unde et vs. 829. πήδημ' ές άδου πικρόν et alterum κραιπνόν diiudicat p. 253. Hinc et duplex scriptura vs. 1053. τερμόνων τ' 'Ατλαντιμών et καὶ τόπων 'Ατλαντικῶν: v. p. 277. Ei coniecturae, quam ad vs. 1250. profert p. 299., merito parum ipse fidit. Vs. 1321. pro lectione σκέψιν ἔνειμας codd. Florent. Paris. σκέψιν παρέσχες, quod p. 306. refert ad priorem recensionem, ut quod vs. 1398. erat δύςποτμος pro recepto προςφιλής, recte ex eadem repetiit p. 315.

Haec ille. Atque eius ad normam non nos erubescimus componere, quae de lectionis varietate, repetitae recensionis indice, in Iphigenia Aulidensi annotanda habemus, intermixtis aliis affinis argumenti. Suspicionem movit statim vs. 6. locus iste de Vergiliis: 'Αγ. Τίς ποτ' ἀρ' ἀστὴρ όδε πορθμεύει; Πρ. Σείριος, ἐγγὺς τῆς ἐπταπόρου Πλειάδος ἄσσων ἔτι μεσσήρης.

Qua ratione Sirius possit ἀσσειν Πλειάδος έγγὸς et tamen esse μεσσήρης, scite nescit Ios. Scaliger Procem in Manil. Nempe si non de distantiis in coelesti sphaera, sed de distantiis ab horizonte in occasu sermo esset, explicari posset locus. Athenis, ubi altitudo poli est graduum XXXVI. Vergiliis occidentibus in coelo occidentali eminet Sirius supra horizonta gradibus XI, quod fit (mense Februario) post noctem mediam, qua fere tempestate Agamemno prodit ex tentorio; inque tali stellarum positu aptissime Sirius dici poterat έγγψς τῆς Πλειάδος ἀσσων, quae ultima vox de occasu siderum est apud poetas fere propria. Sed obstat unum illud μεσσήρης, id est, quod vulgo vocant, culminans. Nam ubi Sirius in summo coelo est, Vergiliae supra horizonta positae sunt gradibus L. Itaque non iam verba explicari possunt de stellis ad occasum vergentibus, sed distantia utriusque sideris computanda est mensura arcus, cuius in cornubus ambo sunt posita. Hic arcus est graduum LX. Quinam igitur Sirius, tertia parte nostri hemisphaerii distans a Vergiliis, possit his dici vicinus esse, deus viderit, ut aiunt: at ille

opinor, numquam viderit, quippe ἀεὶ γεωμετρῶν secundum Platonem. Barbaram mitto Musgravii coniecturam, quae utinam nuper in textum recepta non fuisset: vitium hoc est ipsius scriptoris, quod, credo, committi non poterat ab ipso primitivo auctore, quem et nihil invitaret ad patefaciendam ignorantiam, nec deceret, ut Anaxagorae sectatorem, rerum coelestium ita rudem esse, praesertim quum signorum cognitio apud Graecos vulgatissima videatur fuisse. Contra emendatori potuit facile contingere, ut studio reponendae melioris dictionis, quam quae prius obtineret, pro vera sententia falsam proderet. Quippe Euripidea locutio Πλειάδες έπταπόροι. Orest. vs. 1001. 'Οθεν έρις τὸ πτερωτὸν Ἡελίου μετέβαλεν άρμα τὰν πρὸς έσπέραν κέλευθον προςαρμόσασ' οὐρανοῦ μονόπωλον εἰς ἀῶ, ἐπταπόρου δέ δρομήματα Πλειάδος είς όδον άλλαν Ζεύς μεταβάλλει. Mireque ea placuit imitatoribus. Auctor Rhesi vs. 529. Δύεται σημεῖα καὶ έπταπόροι Πλειάδες αἰθέριαι, μέτα δ' αἰετὸς οὐρανοῦ ποτᾶται: quae recte intellexit Miltonus. Ita et Aratus Phaenomm. vs. 257. de iisdem:

Έπταπόροι δη ταί γε μετ' ἀνθρώπους ύδεονται, ubi Bublius citat locum Arnaldi. Nonnus Dionys. II, 15.

Πλειάδος έπταπόρου καὶ ἀντυγα κυκλάδος άρκτου.

Ita igitur etiam Noster ἐπταπόρους Πλειάδας videtur voluisse statim principio spectatoribus ostentare. Quid fuerit in priore editione, coniicere fortasse licet ex *Ennii* loco in Iphigenia Aulidensi ap. Scriver. Fragmm. p. 20.

Quid nócti videtur? In áltisono Coelí clupeo temó superat Stellás cogens sublíme etiam Atque étiam noctuís itiner.

Eum ex Euripideis versibus expressum vidit Vossius Castigatt. in Ennii Fragmm. p. 32. Itiner restituit Scaliger, repugnante metri causa Vossio: quippe legebatur noctis, pro quo ad perficiendum paroemiacum non dubitavi rescribere vocabulum licet incognitum noctuis sive noctus: nam hoc olim extitisse demonstrat ablativus noctu, de quo v. Voss de Anal. II. 12. p. 235. Priscus fuit nominativus noctus, unde et noctua cum derivatis; nox autem, quod Macrobio teste fuit adverbium, posthac substantivum factum est. Ut nox et noctus, ita et frux dicebatur ac fructus. Inde et ultima producitur in noctu. Plaut. Amphitr. I, 1, 116.

Crédo ego hac noctú Neptunum óbdormivisse ébrium.

Nobilissimus locus Macrobii Sat. I, 4. Ennius enim, inquit, nisi cui videtur inter nostrae

aetatis politiore munditia respuendus noctue concubi a dixit his verbis:

Qua Galli furtim noctu summa arcis adorti Moenia concubia vigilesque repente cruentat.

Quo in loco animadvertendum est, non solum quod noctu, sed etiam quod qua noctu dixerit. Et hoc posuit iu Annalium septimo, in quorum tertio clarius quidem iam dixit,

Hac noctu filo pendebit Hetruria tota.

Claudius etiam Quadrigarius Annal. III. Senatus autem de noctu convenire, multa noctu dimitti. In paroemiaco pes, qui catalecticam syllabam antecedit, pro anapaesto Graecis usitato, more Romanorum est dactylus, ut Plaut. Aulul. IV, 9, 12.

Sed quid mihi nunc opus ést vita, qui tântum auri perdiderim,

Nam qui scripsit iteiner, non audiendus est, quum habeat et alteisono et veitei et nescio quae monstra. Etiam autem ultimam syllabam hic non elidit, ut passim non modo apud Senecam (Herc. fur. vs. 1081. Thyes', vs. 859. Troad. vss. 93. 96.) sed apud vetustiores, ut ap. Varronem ap. Non. p. 30. collata emendatione Hermanni de metr. p. 303. Sed ut redeam a criticis argutiis, Vossius negat locum esse Ennii, quod Varro, postquam eum attulit, pergit: Et Ennius item, Co eli ingentes fornices. Fa-

teor tamen me non videre, cur inde sequatur haec non esse Ennii, sed Naevii, cuius Iphigenia simpliciter dicta citatur Nonio v. Passum, non Aulidensis Iphigenia: immo plane certus sum Ennii haec esse, ex cuius Iphigenia in Aulide Festus v. Pedum profert haec:

Ag. Procéde, gradum proférre pedum
Nitére cessas?

item expressa nimirum ex hoc systemate anapaestico vs. 1.

'Α. ΄ Ω πρέςβυ δόμων τῶνδε πάροιθεν Στεῖχε. Πρ. Στείχω.

Quibus similia, sed nulla utrimque imitationis suspicione, verba Medeae vs. 1394. et Electrae vs. 1338. Et sic ex nostrae fabulae vss. 446 sqq. fluxit locus ex D. Hieronymo allatus ap. Voss. p. 35. Sed etsi Ennium eorum versuum auctorem esse ignorarem, quisquis ille esset, ab eo coniicerem priorem Euripideae Iphigeniae editionem lectam et expressam fuisse, quippe in qua nulla esset Vergiliarum mentio facta. Nisi malis accedere Henr. Planckio (in Ennii Med. p. 51.), Ennium Euripidis inscitiam correxisse putanti. Vs. 33. nostri dramatis est:

Κάν μὴ σὰ δέλης, Τὰ δεῶν οὐτω βουλόμεν ἔσται,

ut habet Ald. neque aliter Plutarchus Consolad Apollon. nisi quod ibi legitur τῶν Θεῶν

βουλομένων, quod librariis imputandum censeo. Haec autem videtur vetusta lectio fuisse, et egregium illud apud Stobaeum, τὰ Θεῶν οὐτω νενόμισται, ab emendatore profectum esse. Ys. 71.

'Ελθών δ' εκ Φρυγῶν ὁ τὰς Θεάς Κρίνας ὅδ' ὡς ὁ μῦθος ἀνθρώπων ἔχει,

Clem. Alex. Paedagog. III, 2. p. ἀνθρώπων habet 'Αργείων et κρίνων p. κρίνας, hoc credo de suo; iliud 'Αργείων praefert Marklandus, cuius tamen ratio de orta diversitate ex duplici vocis μύθου significatione nulla est: etiamsi enim ἀνθρώπων legas, μύθος nihil aliud hic erit quam narratio; potius e duplici editione hae varietates videntur natae esse; et 'Αργείων priori tribuo, quod quum minus placeret, generalius emendator reposuit ἀνθρώπων. Consideremus etiam alia in his iambicis, quos ex prologo huc translatos suspicamur. Vss. 75 sqq. legitur de Paride:

Έρῶν ἐρῶσαν ຜ΄χετ' ἐξαναρπάσας Ἑλένην πρὸς Ἰδης βούσταθμ' ἔκδημον λαβών. Μενέλαος οὖν καθ' Ἑλλάδ' οἰστρήσας μόνος "Όρκους παλαιοὺς Τυνδάρεω μαρτύρεται,

etc. Sed Mss. et Clem. Alex. l. c. habent: "Εκδημον λαβών Μενέλαον ό δὲ καθ Έλλ. κ. τ. λ. unde Marklandus essinxit λαθών, fallens Menelaum pregre profectum: sensu bono, nisi pu-

tida haec scriptoris diligentia esset, annotare, inscio Menelao abductam fuisse Helenam, scilicet quasi et consciis maritis uxores quandoque perderentur a moechis: potius, in quo ipse posthac Marklandus consistit, servandum est lassiv, i. e. observans dum peregre profectus Menelaus esset. Bonum igitur sensum haec lectio fundit, nihilo tamen minus vulgata quoque ferri potest: et vix ambigo diversae editionis vestigium hic cerni. Quum vero illa lectio Μενέλαον ὁ δέ etc. Clementis sit, apud eundem autem reperiatur illud'Apyelov, quod ex priore editione esse iudicavi, haec quoque varietas prioris, lectio nunc obtinens posterioris videtur editionis esse. Sic apparet una, cur mutaverit corrector, nempe quod parum ei perspicuum videretur hoc λαβών έκδημον Mενέλαον: ac ni fallor, contorta oratio in verbis, ἔκδημον λαβών ( Ἑλένην ) ἄχετο ξυναρπάσας πρός βόνσταθμα Ίδης, emendatoris manum arguit. Quorsum quaeso tantus ille verborum cumulus? quid sibi vult λαβών post sufficiens εξαναρπάσας? quorsum ένδημον post. verba πρὸς Ίδης βούσταθμα; Vs. tandem 77. pro μόνος in iisdem libris est μόρφ, infelici fortuna, quod nescio an fuerit ex priore editione, bene posthac mutatum in uovos, in quo quum nihil sit, quod offendere quemquam potuerit, non credo id in priore recensione fuisse, in posteriore abiectum esse. Taceo coniecturas de hoc loco multas, quarum alia aliam nequitia superat, nisi quod nequissima est Höpfneri corrigentis  $\lambda \tilde{\varphi}$ - $\sigma \tau o \nu$ : ita enim misericordia commotum Euripidem eum vocare: quem ego Hoepfnerum misericordia commotus appellaverim ipsum  $\lambda \tilde{\varphi} \sigma \tau o \nu$ , nisi potius ob imperitiam nobis exagitandus est, quod lutulentis manibus Euripidem contrectaverit. Huc pertinent et vss. 378 sqq.

Βούλομαί σ' εἰπεῖν κακῶς, εὖ βραχέα, μη λίαν άνω

Βλέφαρα πρὸς τἀναιδὲς ἀγαγὼν, ἀλλὰ σωφρονεστέρως

Ως άδελφὸν όντ' ἀνηρ γὰρ αἰσχρὸς αἰδεῖσο οὐ φιλεί.

Verba ultima valde offendunt, quod nimis concise in iis prolata sententia est, quam exprimere debent: se verecundiorem fore: turpem enim esse impudentiam. Igitur versus 280. meo quidem iudicio non ita a primitivo auctore profectus est, sed quum olim aliter legeretur, emendator posthac nonnulla mutasse videtur: sic evenit, ut metri urgente necessitate, sensus exponeretur imperfectius. Aliam lectionem habet Stobaeus,

'Ως άδελφὸν ὄντ' ἀνὴρ γὰρ χρηστός χρηστὸν αἰδεῖσθαι φιλεῖ; quae confusa est ex duplici, altera vulgari, altera hac:

'Ως ἀδελφὸν ὄντα χρηστὸς χρηστὸν αἰδεῖσθαι φιλεῖ.

Stobaeus autem, ut modo vidimus, codicem tractavit ex utraque editione conflatum: itaque utramque lectionem hic quoque servavit. Quam primo loco posui, ea profecta videtur a correctore, quod et nimis concisa est, et emendat alteram: haec enim, χρηστός χρηστόν αἰδεῖσθαι φιλεῖ, minus convenit, quod non tanquam χρηστόν Menelaum Agamemno tractat, sed tanquam κακόν καὶ φαῦλον. Praeterea continuo post infertur: Τοῦ κέχρησαι, λέκτρα χρήστ' ἐρᾶς λαβεῖν (ita lege); quater itaque hic positum χρηστόν et χρῆσθαι, quod ut vitaret, emendator, credo, correxit. Similis res vs. 391.

"Ωιμοσαν τὸν Τυνδάρειον ὅρκον οἱ κακόφρονες Φιλόγαμοι μνηστῆρες' ήδε γ' ἐλπὶς οἶμαι μὲν Θεός

Έξεπραξεν αὐτὸ μᾶλλον ή σὰ καὶ τὸ σὸν σθένος. Ούς λαβών στράτευε γ' οἶμαι δ', εἰσει μωρία φρενών

Τοὺς κακῶς παγέντας ὄφκους καὶ διηναγκασμένους.

Modo metri causa restitueris, οἶμαι μωρία δ' είσσαι φρενών, omnia procedunt rectissime: nam

οίμαι non necesse est ut ponatur post μωρία. Plat. Gorg. S. 143. Έαν μεν έξ Αιγίνης δεύρο σώση, οίμαι δύ όβολοὺς ἐπράξατο, ubi οίμαι pertinet ad δύ δβολούς. Iurarunt Tyndaro proci Helenae, qui eam in matrimonium accepisset, huic se opem laturos adversus moechum. Hoc pactum, inquit Agamemno, non tua, Menelae, vis et potentia essecit, sed communis spes accipiendi: sin autem hos nunc socios assumpseris, re male gesta stulta mente dignosces sero, quid valeant iuraiuranda prava et invitis extorta. Multa ad haec hariolati critici sunt, ut solent in Euripide; mihi haec ita in alterutra editione videntur fuisse, non in utraque. Mss. quidam habent καξέπραξεν, unde Marklandus post v. Seòs censet quaedam excidisse. Recte: nisi quod haec lectio fortasse tantum in alterutra editione fuit. Tamen nescio an locus etiam aliter expediri possit, interpunctione posita post Θεός, hoc sensu: Sed dea, opinor, Spes est valde efficax, caque hoc effecit multo prius quam tua auctoritas. Praeterea ita legitur:

Οὖς λαβὼν στράτευέ γ' οἶμαι μωρίαν δ' εἴσει φρενῶν

Οὐ γὰρ ἀσύνετον τὸ Ξεῖον, ἀλλ' ἔχει συνιέναι Τοὺς κακῶς παγέντας ὅρκους καὶ διηναγκασμένους, supplente Valckenario Diatr. p. 224. (Piersoni enim mutationem non recepi) ex Stobaei Serm. XXVIII, p. 196. 32. et ex Theophilo Antiocheno II, 54. p. 258. ed. Wolf. Et sic, credo, lectum fuit in editione altera: fallor enim aut insititius versus est, quem illi addunt: certe quod primum numen divinum generatim non imprudens dicitur, deinde repetitur speciatim, ἀλλ' ἔχει συνιέναι, hoc tam prolixum genus dicendi possit natum videri e necessitate implendi unius integri septenarii ambitum. Vs. 408. est:

Συσσωφρονεῖν σοὶ βούλομ' ἀλλ' οὐ συννοσεῖν. Plutarchus autem T. II., p. 64. C. habet:

Συσσωφρονείν γὰρ οὐχὶ συννοσείν έφυ,

quod h. l. in priore editione potest fuisse. Vs. 450. legitur:

«Απαντα ταῦτα προστάτην τε τοῦ βίου Τὸν δῆμον ἔχομεν τῷ τ' ὅχλῷ δουλεύομεν.

Ita enim scribo τε p. γε, ne cetera afferam de his dicenda. Sed Plutarchus Nic. p. 526. Co legit τὸν ὅγπον ἔχομεν, forte ex memoria, inquit Markl. Hoc nego fieri potuisse: quis enim tali loco ὅγπον citet pro δῆμον ex memoria? Agnosco lectiones diversarum editionum; eleganter, opinor, in priore dictum fuit ὅγπον, dignitatem et gravitatem regii imper

rii; posthac repositum est pinguius δημον. Maxime autem offendunt hi versus 509 - 511.

Ταραχή γ' ἀδελφῶν τις δι' ἔρωτα γίγνεται Πλεονεξίαν τε δωμάτων ἀπέπτυσα Τοιάνδε συγγένειαν ἀλλήλων πικράν.

Tribus versibus tres anapaesti positi sunt, qui evitari facile poterant: sententia intricata et obscura, nec satisfacit coniecturarum ulla: non novi apud Euripidem alium locum, in quo sit vox ταραχή, neque in quo πλεονεξία, quarum praeterea vocum significationes h. l. ita ambiguae sunt, nihil ut\_certi de sensu proferri possit. Quid multa? Haec ab emendatore profecta esse mihi persuadeo, quum in priore editione fere ita sermonem continuasset Agamemno:

Αἰνῶ σε, Μενέλαος, ὅτι παρὰ γνώμην ἐμήν Μετέθηκας ὀρθῶς τοὺς λόγους σοῦ τ᾽ ἀξίως. ᾿Αλλ᾽ ἤκομεν γὰρ εἰς ἀναγκαίας τύχας, Θυγατρὸς αἰματηρὸν ἐκπρᾶξαι φόνον.

Vs. 543. incipit chori egregium carmen ex antispastico mixtum cum choriambico metro:

Μάκαρες οἱ μετρίας Θεοῦ
Μετά τε σωφροσύνας μετέσχον
Λέκτρων ᾿Αφροδίτας
Γαλανεία χρησάμενοι.
Μαινόμεθ᾽ οἴστρων ὅθι δὴ

Δίδυμ' Έρως ό χρυσοχόμας Τόξ' εντείνεται γαρίτων, Τὸ μέν ἐπ' εὐαίωνι πότμω, Τὸ δ' ἐπὶ συγχύσει βιοτᾶς. Απενέπω νιν διμετέρων τΩ Κύπρι καλλίστα θαλάμων. Είη δέ μοι μετρία μέν Χάρις, πόθοι δ' δσιοι, Καὶ μετέγοιμι τᾶς 'Αφροδίτας, Πολλάν δ' ἀποθείμαν.

Ita haud dubie scribenda stropha, cuius sensus difficilis est; sed in hoc quum commorari non liceat, moneo tantum, quod adhuc nemo plane perspexit, chorum non solum infaustum amorem deprecari, sed omnem amos rem, et felicem, qui afferat εὐαίωνα πότμον, et infelicem, qui vitam perdat, propterea quod insaniamus, quicunque amemus, sive auratum telum Cupido mittat, secundum illud et prosperum, sive plumbeo utens amatique animum a nobis avertens, adversae fortunae auctor sit: utrumque enim amorem vehementem esse: se sibi modicam Venerem exoptare, non cuius Cupido conciliator sit, sed cuius Hymenaeus seu legitimae nuptiae. Iam quam male hoc carmen me habuerit, non dissimulaho: Theophrasto enim auctore Athenaeus XIII, p. 562. E. re-

fert ad Chaeremonem aliquid eorum, quae hic dicta sunt: Θεόφραστος δ', inquit, έν τῷ Έρωτικῷ Χαιρήμονά φησι τὸν τραγικὸν λέγειν, ώς τὸν οἶνον τῶν χρωμένων (τοῖς τρόποις) κεράννυσθαι, ούτω καὶ τὸν "Ερωτα, ός μετριάζων μέν εστίν εύχαρις, επιτεινόμενος δέ καὶ διαταράττων χαλεπώτατος. διόπερ ο ποιητής ούτος οὺ κακῶς αὐτοῦ τὰς δυνάμεις διαιρῶν φησί, δίδυμα γάρ τόξα αὐτὸν εντείνεσθαι χαρίτων, τὸ μὲν ἐπ' εὐαίωνι τύχα, τὸ δ' ἐπὶ συγχύσει βιοτάς. ὁ δ' αὐτὸς οὖτος ποιητής καὶ περί τῶν ἐρώντων εν τῷ ἐπιγραφομένῳ Τραυματία φησίν ούτως κ. τ. λ. Utrum, quod Brunckio videbatur, erravit Athenaeus, male intellecto Theophrasti loco ex Chaeremone afferens, quae ille ex Euripide citaverat? Illa enim verba sunt ex Chaeremone, qui dixit de vino: when the toll out a life

Τῶν χρωμένων γὰρ τοῖς πρόποις κεράννυται,

Aristot. Probl. III, 16. Plutarch. de Pyth. Oracc. p. 426. B. quorum priorem si nosset Schweighaeuserus ad Athen. l. c. aliter iudicaturus de Grotio fuisset. An alter horum poetarum ab altero mutuatus hos versus est? Ita sentit Schweighaeuserus: At potuerat, inquit, etiam Chaeremon, ut persaepe factum a poetis scenicis novimus, versus istos ab Euripide mutuari. Quae fortasse etiam causa est, cur nonnihil

in his immutatum sit: nam pro eo, quod hic legitur ἐπ' εὐαίωνι τύγα, Euripides ἐπ εὐαίωνι πότωω dixerat. Quod si res ita habet, indagandum est, numne a Chaeremone Euripides. minor puta, an ab hoc ille duxerit: verum de Chaeremonis aetate non liquet. Citatur praeter plura Aristotelis loca Eubulo Comico ap. Athen. II, p. 65. guem Olympiadum descriptio ponit Ol. CI, 1. ego vero aequalem fuisse censeo Ararotis Aristophanis filii ex Athen. XI. p. 471. E. Inde tamen colligi nequit, Chaeremonem ante actam hanc Iphigeniam non docuisse. Haec guum ita sint, certi guidem nihil pronunciem: sin autem minor Euripides haec e Chaeremone mutuatus sit ac strophae intexuerit, melius intellexerim, unde tanta et strophae et antistrophae difficultas venerit. emendator enim arctioribus circumscriptus terminis, contortiore oratione utatur necesse est, quam qui suos sibi limites ipse ponit primitivus poeta, praesertim si ille alieni scriptoris verba exprimere conetur. Porro Plutarchus T. II, p. 132. A: Πρός τὸν οἶνον, dicit, άπερ Ευριπίδης προς την Αφροδίτην, διαλεαπέον.

Είης μοι μέτριον δέπας, είης Μηδ' ἀπολείποις.

Tentavit Valckenarius Diatr. p. 242.: mihi videtur in Euripideis fuisse hoc:

Είης μοι μετρία, Κύπρι, Είης μηδ' ἀπολείποις,

poteratque id in fine strophae olim fuisse, ubi nunc similia sunt. Cf. et Helen. vs. 1012. Hippol. vs. 528. Med. vss. 633 sqq. In eiusdem carminis epodo vs. 577. habes:

> Βάρβαρα συρίζων, Φρυγίων Αὐλῶν Ὁλύμπου καλάμοις Μιμήματα πλέκων.

Ita locus interpungendus, vulgo male intellectus: construendum enim per hyperbaton Φρυγίων αὐλῶν καλάμοις πλέκων μιμήματα Ὁλύμπου. Sed pro v. πλέκων codd. habent πνέων, quod nescio an diversae editionis sit. Vs. 626. Clytaemnestra Achilli Iphigeniam elocatura dicit Orestae infanti:

'Ανδρὸς γὰρ ἀγαθοῦ κῆδος αὐτὸς ἐσθλὸς ὤν Λήψει τὸ τοῦ Νηρῆδος ἰσόθεον γένος.

Leg. τὸ τῆς Νηρῆδος aut τὸ Νηρέως παιδός. Sed haec non conveniunt vss. 697 sqq. ubi Clytaemnestra genus viri sese ignorare dicit:

Τούνομα μέν οὖν παῖδ' οἶδ' ὅτῷ κατήνεσας, Γένους δὲ ποίου χῷπόθεν, μαθεῖν θέλω.

Talis discrepantia primitivo et uni auctori imputari nequit, qui non poterat sine summa

negligentia oblivisci quae paullo ante scripserat. Sed emendator, quem in vss. 634-691. potissimum grassatum esse conieci cap. XX., etiam in subsequentibus continuo multa mutare et inserere poterat, oblitis iis, quae paullo superius ab auctore dicta erant. Quis nescit Homericum exemplum Pylaemenis filio Harpalioni in funus prodeuntis Il.  $\nu$ , 658. quum ipse occisus esset  $\varepsilon$ , 578? V. Wolf. Prolegg. p. CXXXIII. cui sane rei hoc est simillimum. Venio iam ad vs. 792.

Τίς ἄρα μὴ οὐ πλοκάμους κόμας Έρυμα δακρυόεν τ' ἀκούσας Πατρίδος οὐλομένας ἀπολωτιεῖ;

Iunge πλοκάμους κόμας et ἀπὸ κοινοῦ hoc κόμας trahe ad seq. ἔρυμα δακρυόεν, hoc sensu: Quis non comae capillos, capitis sive faciei verecundum et pulcherrimum tegumentum nunc lacrymis perfusum evellet, quando eversam audiverit patriam? De puellari coma loquitur insigni decore, audaciore lyrica oratione. Κόμας ἔρυμα, h. e. κόμη ἔρυομένη, tegens caput faciemque et ornans; sic vs. 189. ἀσπίδος ἔρυμα, scutum defendens, sic ap. Plat. Legg. III, p. 680. Ε. τειχῶν ἔρύματα. Haec igitur causa est, cur diduxerim δακρυόεν τ'. Et ita expedita omnia, nisi quod varia est lectio ἀνύσας p. ἀκούσας, credo ex priore editione, hoc dicens

Quis non comas propere evellet propter eversam patriam? ad genitivum intellecta praepositione ένεκα, ut vss. 370. 621. V. Heindorf. ad Plat. Gorg. p. 39. Mutatum hoc fortasse erat, quod videbatur obscurius. Vs. 824.

Οὐ ὰαῦμά σ' ἡμᾶς ἀγνοεῖν, οὖς μὴ πάρος Κατεῖδες αἰνῶ δ' ὅτι σέβεις τὸ σωφρονεῖν, mss. legunt ὁ προςέβης ἀν, quod nescio. quid olim fuerit: potest tamen pro corrupta varia lectione diversae editionis haberi. Mox vs. 891.

Εἴπερ ἀλγεινὸν τὸ τέκνων στερομένην δακρυρροεῖν,

Cod. A. τὸ παίδων, ex glossemate, inquit Markl. Sed τέννων quis interpretetur glossemate? Equidem a maiore Euripide hic scriptum putem esse παίδων, a correctore vero repositum τέννων, quod hoc mollius quid sonaret. Versus 1134. in quibusdam libris praefixam habet formulam ἔχ' ἥσυχος, quae quum extra versum poni non soleat, videtur esse varia lectio spectans ad vs. 1133. ubi legitur ἔα, ut ita fere scriptum fuerit:

"Εχ' ήσυχος τλήμονα λέγεις α μή σε χρή.

Vs. 1219.

Βλέπειν τὰ δ' ὖπὸ γῆς μή μ' ἰδεῖν ἀναγνάσης,

Plutarchus habet de aud. poet. p. 17. C. λεύσσειν τὰ δ' ὑπὸ γῆν, nescio an ex alia editione· Similia v. ap. Valck. Diatr. p. 140 sq. Vss. 1242. sqq. scribe cum Heathio:

'Αδελφέ, μικρός μέν σύ γ' έπίκουρυς βροτοῖς 'Όμως δὲ σὰν δάκρυσ' ἱκέτης γίγνου πατρός Τὴν σὴν ἀδελφὴν μὴ Ṣανεῖν' αἴσΘημά τι Κἆν νηπίοις γε τῶν κακῶν ἐγγίγνεται.

Markl. illud ἐκέτης γίγνου satis speciose pro glossemate habet, frigide idem corrigens πάρος, quod verbum ἐκετεύειν ab ipso restitutum non admittat genitivum. Πατρὸς manifeste ostendit verum esse illud ἐκέτης γίγνου, et codicum lectio, συνδάκρυσον, ἐκέτευσον pro varietate alterius recensionis est habenda, quo pertinet fortasse et scriptura cod. Α. τὴν σὴν ἀδελφὴν ὡς αἰσθημά τι, unde Markl. coniecit τὴν σὴν ἀδελφὴν σῶσὸν ὡς κ. τ. λ. An igitur in priore editione fuit tale quiddam:

mutatum ab emendatore tanquam nimis vagum et nefandam caedem disertis verbis non tangens? Hoc utut est, certe scribendum μη ατανείνειν τέπνα, unde fortasse repetita correctio erat. Vs. 1344.

Οὐκ ἐν άβρότητε κεῖσαι πρὸς τὰ νῦν πεπραγμένα,

duo mss. legunt τὰ νῦν πεπτωκότα: utrumque bonum, ut emendationem potius quam interpretationem subesse putem. Vs. 1573. vulgo sonat:

'Ελεξε δ'· δ θηροκτόν' 'Αρτεμι, παῖ Διός. Sed codd. Parisienses:

"Ελεξε δ" & Διὸς "Αρτεμις Θηροκτόνε.

Hoc elegantius: an et hic recensionis agnoscitur diversitas? Versum 1580. delet Valck. ad Phoeniss. vs. 1378. et sane pessimus est: nolo tamen hoc trahere ad probandam meam sententiam, Idem sentio de vs. 1589. guem Marklandus spurium iudicat; et plures afferri possint eiusmodi loci in extrema fabulae parte Euripide parum digni. Abstinendum vero erat a falso citatis; versus, quos Stobaeus p. 531. profert ex Iphigenia Aulidensi, obvii sunt Ion. vs. 381. quosque p. 558. ii reperiuntur Herc. fur. vs. 1290. Utrumque tamen fefellit Valckenarium Diatr. p. 229. Qui vir quum in isto eruditissimo libro plura sive falso sive audacius pronunciarit, num reprehensione digni sumus, si nos quoque in hoc capite quaedam sumus ausi? Hoc unum opus est, ut sese suaque quivis noscat, ne de se iudicet magnificentius: cuius praecepti memores non nos pro aeribus lupinos vendimus: quid sentiamus, fatemur ingenue. Nempe coniecturas tantum proferre voluimus, quae nobis plus minus visae essent probabiles: earum ut pars dilabatur, una saltem et altera manebit particula: certam autem de his variis lectionibus scientiam neutiquam habere credimus.

## CAPUT XXIII.

An Baccharum Euripidis repetita editio exz titerit a minore confecta, et utra sit suz perstes.

Quum una cum Alcmaeone et Aulidensi Iphigenia a minore Euripide producta Bacchae sit maiore defuncto (cap. XVIII.), ambae autem illae non novae fuerint, sed repetitae, (cap. XVII.), consentaneum est Bacchas quoque non tum primum prodiisse, et emendatam ab eodem esse, a quo Iphigenia, ab editore, propinquo Euripidis cognomini. Ac si duplex extiterit recensio, eadem supererit, quae quum una cum interpolata Iphigenia repe-

teretur, coronata est; primum, quod ex duabus tragoediis, quarum altera editio coniunctim et commissa et praemio donata est, non alterius prior, alterius posterior recensio ita inclarescere potuit, ut prae altera servaretur: deinde, quod Euripidearum fabularum, quarum duae editiones fuerunt, posteriores ad nos pervenerunt potissimum, ut Medeae, Hippolyti, Iphigeniae Aulidensis: postremo, quod ex duabus recensionibus si altera vicerit. haec victrix celebrior facta est et aetatem tulit diutius, ut videmus in Aulidensi Iphigenia et Coronato Hippolyto. Quae quum apud animum reputarem, incidit suspicio, etiam nostram Bacchas, ut nunc legitur, non a maiore Euripide profectam esse, sed a minore interpolatam. Ante omnia igitur quaerendum erit, an veteres habuerint editionem geminam. Hoc ego nunc conabor ostendere quibusdam indiciis, etsi non tantis tamque apertis, quam in Iphigenia: at nescio an remitti debeat aliquid a severitate demonstrationum in re post hactenus dicta probabili etiam nullo allato argumento. Primum nihil obstat, quominus Baquae superest, fabula esse possit Euripidem minorem emendatorem nam quod prologo drama hoc instructum est, Iphigenia non est, diversum auctorem haud arguit, sed ratione agentem: ut

enim nunc Baccharum prologus habet, non in eo exitus fabulae universus proditur, quod prologi Euripidei incommodum est praecipuum: itaque prologus aut relinqui integer poterat, si ab initio talis fuit, aut in praesentem formam redigi, in qua nihil offensionis praebebat. Quaenam autem duplicis editionis sunt indicia? Varia sane: sed alienus ab omni cupiditate infirmabo nonnulla, quae quis proferre pro mea sententia possit. Primum dico nomen duplex Baccharum et Penthei, quo titulo notatur in optimo cod. Florentino: v. Voss. in Catull. p. 221. Valck. Diatr. p. 16. id quod apud veteres est in correctis fabulis. V. Casaub. ad Athen. III, p. 211. Tamen, quum et aliae fabulae duplici nomine citentur, ut Hippolytus ac Phaedra una eademque est, nolo hoc argumento uti. Sic habentur Aeschyli et Iophontis fabulae et Penthei et Baccharum inscriptione insignitae: v. Valck. l. c. Alias multa dramata sunt Penthei aut Baccharum nomine notata, Pentheus Thespidis ap. Polluc. VII, 12. et Chaeremonis ap. Suid. v. Aristot. Rhet. II, 23. Bacchae Tragicorum Cleophontis ap. Suid. et Eudoc. p. 270. Xenoclis ap. Aelian. V. H. II, 8. Comicorum Antiphanis ap. Athen. X, p. 441. C. Dioclis, de quo v. Fabric. B. Gr. T. II, p. 437. ed. Harles. Epicharmi ap. Athen. III, p. 106. A. coll. Fabric. p. 300. Lysippi ap. Athen. III, p. 238. C. Epigenis ap. Athen. IX, p. 384. C. coll. Fabric. p. 441. Nostrum hoc drama proprie Baccharum nomine appellatum fuit. Argum. Ἡ μυθο ποιΐα μεῖται παρ Αἰσχύλφ ἐν Πενθεῖ τὸ ὄνομα μόνον μεταπεποίηται Εὐριπίδη. Sed in his quid commoror? Potius quaerendum, an loca inventantur ex Euripidis Bacchis citata, quae haud reperias in nostra: id quod res est. Schol-Aristoph. Plut. vs. 908. inde habet versum:

Εἰ μὴ γὰρ ἴδιον ἔλαβον εἰς χεῖρας μύσος,

qui nusquam legitur. Neque usquam in hac fabula obvium verbum, quod inde affertur in Glossario Sangermanensi Bibl. Coisl. p. 482. Λελάβημαι, ἀντὶ τοῦ εἰλημμαι. Ἡρόδοτος ς΄ και δ', Εὐριπίδης Βάκχαις. Cf. Valck. ad Herodot. p. 217. Sed, inquis, lacuna est post vs. 1328. Tyrwhitto ac Brunckio animadversa; ex deperditis ibi versibus Anglus putabat unum esse hunc a Scholiasta Pluti citatum. Recte: modo ne alia sint correctionis indicia; quae si fuerint, saltem incerti simus, utrum ex deperdito loco an ex alia recensione versus depromptus sit: immo tum ipsa lacuna nata ex editionum confusione possit videri. Quae utinam ex libris aliquando suppleatur, quamquam exigua spes est, postquam Bredovius, inspectis Parisiensibus Baccharum codicibus

omnibus, praeter unum versum post 1328. quem editurus est in Epistolis Parisiensibus, reperit nihil. Porro Suidas allato Theognidis vs. 625. 'Αργαλέον φρονέοντα παρ' άφροσι πόλλ' ἀγορεύειν, addit: Εὐριπίδου λόγος Βάκγαις. Haud rari apud tragicos sunt versus non modo hexametri dactylici, sed heroici, ut Sophocl. Trachin. vss. 1011-1014. 1018-1022. Fragm. Thamyr. vs. 5. Iphicl. vs. 2. Eurip. Bacch. vs. 142. Suppl. vss. 271 sqq. Troad. 590. etc. et apud Aeschylum adeo Suppl. vss. 69. 77. Agam. vss. 105. 119. 122. 137. 151. 155-157. itaque posset hic heroicus versus facile esse λόγος Εὐοιπίδειος sive έπος Εὐριπίδειον (v. Suid. v. Εὐριπίδειον έπος) ex Bacchis depromptum. Vanum tamen hoc est; potius, quod vidit Piersonus Verisimill. p. 120. excidit ap. Suidam vs. Baccharum 480.

Δόξει τις άμαθεῖ σοφὰ λέγων οὐ σωφρονεῖν.

Cf. Med. vs. 301. Falsus igitur Suidas est, similiterque D. Maximus in Schol. ad Dionys. Areopag. T. l, p. 90. ex Bacchis citans haec Orestae (vs. 835.). Δρομάσι δινεύων βλεφάροις, ordine paullulum inverso; ubi ipse Orestae locus errori originem dedit. Sane falso citatis nihil in hoc genere usitatius est, ut statim ex Andromacha citat Stob. Serm. CXV, p. 590. quae sunt in Bacch. vs. 1240: non tamen eo

haec valent, ut eiusmodi omnia haberi debeant pro falso citatis. Unum enim superest, quo credo conficietur res nondum fere affecta. Suidas v. 'Αρίστιππος' Καὶ πρὸς Διονύσιον, inquit, τῆς Σικελίας τύραννον ελθών καὶ πίνων ενίκα καὶ ὀρχήσεως τῆς ἄλλης κατῆρξεν ενδὺς ἐσθῆτα άλουργῆ' Πλάτων δὲ προςκομιζομένης αὐτῷ τῆς στολῆς εἶπεν Εὐριπίδου ἰαμβικά'

Οὐκ ἀν δυναίμην Ξῆλυν ἐνδῦναι στολήν,

\*Αρρην πεφυκώς καὶ γένους ἐξ ἀρρενος.

'Αρίστιππος δὲ δεξάμενος καὶ γελάσας εἶπε τοῦ αὐτοῦ ποιητοῦ'

Καὶ γὰρ ἐν βακχεύμασιν Ὁ νοῦς ὁ σώφρων οὐ διαφθαρήσεται.

Haec narratiuncula, ut plurima Suidae, derivata est ex antiquo fonte; quumque aulae Dionysii ingenium prorsus referat, non video quo iure in dubitationem revocari queat. Prior versuum a Platone pronunciatorum est Bacch. vs. 835. alter deest. Sed alterum, inquit Heathius, forte ipse Plato addidit, aut ex alia tragoedia desumpsit. Hoc tandem facetum esset, si Plato forte addidisset: certe nullum consilium excogitari posset, nulla ratio, propriaque verbi significatione fecisset id forte. Cur addidisset de suo? cur ex alia tragoedia assuisset? Risissent philosophum gravissimum centone Euripideo sese defendentem: ut pro-

fert Plato, ita versus fuisse debent apud Euripidem. Aristippi responsio paulo aliter legitur Bacch. vs. 317.

Καὶ γὰρ ἐν βακχεύμασιν Οὖσ' ή γε σώφρων οὺ διαφθαρήσεται.

Ad haec Musgravius, Quamquam hoc, ait, ni fallor, non est varia lectio, sed potius inflexio versus a philosopho. Quis hoc credat? Nonne frigidissimum est et inelegantissimum ovo ή γε σώφρων? Et quam Euripideum hoc, δ νοῦς ὁ σώφρων! Philosophi non mutatis Euripidis versibus sibi respondere debebant, si volebant faceti esse. Haec quum ita habeant, hos versus sic, ut sunt apud Suidam, olim in Euripide lectos esse arbitror; posthac mutati sunt in recensione iterata, neque id ex causis ita reconditis. Nempe alter versuum a Platone recitatorum, quum novam et necessariam sententiam non contineret, licet nihil haberet contra artem neque indolem linguae peccans, (nam nota quidem formula καλός καὶ ἐκ καλῶν, βελτίων και έκ βελτίονων etc.) abjectus in altera editione est, quod totus iste Bacchi cum Pentheo sermo ita in hac conformatus est, ut singulis versibus respondeatur ad singulos, non binis ad binos, aut singulis ad plures, aut similiter; qua de re v. cap. ult. Correctio altera, οὖσ' ήγε σώφρων, talis est, eam ut acri cuidam censori, quam Euripidi imputare malim, qui censor philosophorum vocem νοῦς h. l. ferret aegrius, quive sententiam ab Euripide more suo generatim pronunciatam accomodare vellet rebus praesentibus, ne Tiresias esset Τήλεφος Μυσὸς ἐκ πηριδίου Γνώμας τρώγων Πανδελετείους. At, inquit, concidunt haec speciosa argumenta inspecto Stobaeo Serm. V, p. 140 sq. ed. Schow. qui eadem narrans omnia vulgata ratione scripta exhibet: Διονύσιος ᾿Αρίστιππον ἔπειθεν ἀποθέμενον τὸν τρίβωνα πορφυροῦν ἱμάτιον περιβαλέσθαι. καὶ πεισθεὶς ἐκεῖνος τὰ αὐτὰ καὶ Πλάτωνα ποιεῖν ἡξίου. ὁ δὲ ἔφη:

Οὐκ ἀν δυναίμην Ξῆλυν ἐνδῦναι στολήν. Καὶ ᾿Αρίστιππος, Τοῦ αὐτοῦ, ἔφη, ἐστὶ ποιητῦο

Καὶ γὰρ ἐν βαιχεύμασιν

Οὖσ' ή γε σώφρων οὐ διαφθαρήσεται.

Antiquior, dixeris, Stobaeus est; maiorem fidem habet. Et quid Stobaeus? Nonne sic etiam Diogenes Laertius II., 78? nonne et Athenaeus XII, p. 544. E.? uhi est de Aristippo, Καὶ μύροις ἐλούετο καὶ ἔφασκεν ὅτι

Καν βακχεύμασιν Οὖσ' ή γε σώφρων οὺ διαφθαρήσεται.

Hi omnes antiquissimi testes vulgatam Euripidis lectionem agnoscunt. Verum ex aetate non pendet testium auctoritas: et unde quaeso

diversitas ista lectionis venerit in Suidam, indoctum profecto hominem, si ei libros suos surripueris? Quo quis est doctior, eo in hoc minorem fidem habet, quod eruditus grammaticus adito ipso Euripide corrigere versus ad vulgata exemplaria poterat licet sibi aliter traditos. Et quo quis stupidior est, eo mihi magis valet ibi, ubi non de iudicio, sed de servanda traditione agitur: quoque Suidas recentior est, eo testem minus corrumpere potuit. Quid multa? Qui nulla varietate versus exhibent docti antiquiores, repererunt eos ita traditos, ut Suidas, correxerunt ex suis exemplis, correctos nobis transmiserunt: Suidas sintne Euripidis necne, nihil inquirens, relatos bona fide rursus nobis retulit, eaque via nobis antiquissimam servavit lectionem. Num etiam dubitas? Quin tu audi scriptorem optimae notae ac satis antiquum, Sextum Empiricum Pyrrhon. Hypot. III, 24. Καὶ παρά Διονυσίω, inquit, τω της Σικελίας τυράννω τοιαύτης ἐσθῆτος Πλάτωνι καὶ Αριστίππω τοῖς φιλοσόφοις προσενεχθείσης ὁ μὲν Πλάτων απεπέμψατο εἰπών

Οὐκ ἄν δυναίμην Ξῆλυν ἐνδῦναι στολήν, "Αρρην πεφυκώς.

ό δὲ ᾿Αρίστιππος προςήματο φήσας・

Καὶ γὰρ έν βακχεύμασιν

Οὖσ' ή γε σώφρων οὐ διαφθαρήσεται.

Boeckh de Trag. Gr.

Vides Sextum partem certe illius versus servasse, Αρρην πεφυνώς: cetera ne ipse quidem fideliter retulit; Suidas vetusta scrinia religiosius compilans plura et magis genuina prodidit, eique nunc ex antiquiore, licet in hoc negligentiore, maior accessit fides.

## C A P U TIMXXIV.

Indicia correctionis in Bacchis quae superest.

Bacchae Attii. Intermiscentur metrica quaedam. Demosthenis aetate actae fabulae principum tragoediae.

Aristophanes, quum in Ranas e Bacchis Euripidis multa transferre liceret, nihil omnino ex iis mutuatus est, cuius quidem adhuc vestigium superesset: quod si secus haberet, multo melius res nostra posset perduci ad liquidum, plane ut in Aulidensi Iphigenia: nunc quoniam ab hac parte claudicamus, videndum an ex ipsa fabula erui argumenta queant interpolationem indicantia. Nec tamen haec eo disputabo consilio, ut drama habeatur Euripide indignum: primum enim plurima sunt huius poetae nescio qua muliere quam tragico

digniora, et tantum abest, ut acerbius dictum hoc putem, quod garrulo rhetori apud forum declamanti comparatus sit, ut etiam leniter hoc pronunciatum videatur, praesertim a Sophocle venienti et Aeschylo, cum labente republica artis quoque labe patefacta. Nihil nunc de universa fabulae conformatione, nihil de finibus tragoediae in Euripide longe humilioribus: adeo singulae scenae passim sunt turpissimae, cuius rei foedum exemplum est Orest. vss. 356-726. quae qui probat, nae is facetus est fabularum iudex. Quin Hermannus Praef. ad Hecub, p. LXIII. dolet Mnesarchidam invitis Musis ad poesin accessisse. Contra, ut eximias poeta virtutes habet, ita eae in Bacchis quoque elucent; ut antistrophica vss. 73 sqq. ad Phrygias cantata tibias Atheniensium animos haud dubie molliter moverunt: quapropter et Luciano T. III. p. 114, Bacchae videtur βιβλίον κάλλιστον. Βιβλίον κάλλιστον dixit Lucianus; dicas etiam τραγωδίων καλλίστην: adeo enim tragicam formam refert, ut nonnisi imperito satyrica fabula videri potucrit, licet ex Bacchicis argumentis subinde satyricae desumptae sint, ut Lycurgus Aeschyli, quae ex Hermanni annotatione ad Aristot-Poet. p. 176. addatur satyricis Aeschyli cap. III. recensitis. Unum est, in quo Bacchas non laudaverim, legem carminis dico, quae comparata Heraclidis longe tibi liberior, solutior, negligentior videbitur: ex quo tamen non licet correctionem arguere, quum ignoretur, quando fabula acta sit; nisi ex numerorum diversitate in singulis partibus colligere quid velis. Sic mihi iambici versus 1051—1150. multo meliores videntur esse, quam aliis plurimis locis. Praeterea alia, ni fallor, indicia sunt correctionis a minore Euripide factae; sunt variae lectiones, imitationes, alieni versus, commissurae, inconstantiae, de quibus agam ordine versuum. Prologum Bacchu, orditur sic:

"Η κω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίων χθόνα Διόνυσος, οὺν τίκτει ποθ' ή Κάδμου κόρη Σεμέλη λοχευθεῖσ' ἀστραπηφόρφ πυρί.

Haec posses suspecta de imitatione haberes nisi toties Euripides repetiisset in fabulis indubitatis, ut in Hecuba Polydorus inquit:

"Η κω νεεκών κευθμώνα καὶ σκότου πύλας Λιπών ἵν' "Αδης χωρὶς ἤκισται θεών, Πολύδωρος Ἑκάβης παῖς γεγὼς τῆς Κισσέως.

Neque aliter in Troadibus Neptunus, in Ione Mercurius. Pergit Bacchus prologi vss. 13—25.

Λιπών δέ Λυδών τὰς πολυχρύσους γύας Φρυγών τε Περσών Β΄ ἡλιοβλήτους πλάκας, Βάκτριά τε τείχη τήν τε δύςχειμον χθόνα Μήδων ἐπελθών 'Αραβίαν τ' εὐδαίμονα, 
'Ασίαν τε πάσαν ή παρ' άλμυρὰν άλα
Κεῖται μιγάσιν 'Ελλησι βαρβάροις θ' όμοῦ,
Πλήρεις ἔχουσα καλλιπυργώτους πόλεις,
Εἰς τήνδε πρῶτον ἦλθον Έλλήνων πόλιν.
Κἀκεῖ χορεύσας καὶ καταστήσας ὲμάς
Τελετὰς ίν' εἰην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς,
Πρώτας δὲ Θήβας τῆςδε γῆς Έλληνίδος
'Ανωλόλυξα, νεβρίδ' ἐξάψας χροός
Ούρσον τε δοὺς εἰς χεῖρα, κίσσινον βέλος.

Primus versus ab auctore Christi patientis vs. 1593. ita effertur:

'Ος τὰς Λυδῶν πανευπλεεῖς πόλεις λιπών. An legit in Euripideis:

Λιπών δέ Λυδών τὰς πανευκλεεῖς πόλεις?

quod mutari poterat euphoniae gratia, reposito altero, cui simile Iphig. A. vs. 786. αί πολύχρυσοι Λυδαί: licet etiam sua sponte pius Christi patientis scriptor, auro scilicet inimicus, potuerit corrigere, quod utinam absque versus damno fecisset. Post vs. 16. idem addithunce

Ένη τὰ μαιρὰν καὶ σκότφ βεβυσμένα, cuius singulae voces sapiunt Christianismum. Sed cur scripserit,

ήν παρ' άλμυραν άλα Έλλησι κεῖσθαί φασι βαρβάροις θ όμοῦ, nisi ita habuerit in exemplari suo, equidem non perspicio: et meliorem profecto hic versus numerum praehet, reducta usitata caesura et substituto iambo pro tribrachy. Postremo vss. 20—24. prope singuli non cohaerent: quocirca scripsit Piersonus Verisimill. p. 121.

Κάκεῖ χορεύσας καὶ καταστήσας ἐμάς Τελετὰς ἴν' εἰην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς Εἰς τήνδε πρῶτον ἦλθον Ἑλλήνων πόλιν.

Sed ne hoc quidem placet: quam inepta enim esset repetitio sequente continuo versu:

Πρώτας δὲ Θήβας τῆςδε γῆς Ἑλληνίδος 'Ανωλόλυξα.

Nam ήδε Ἑλλήνων πόλις pro linguae indole non potest de universa Graecia accipi; sed est de ipsis Thebis. Item ἀνωλόλυξα foret hic ἀλολυγμὸν ἐκίνησα, ut recte Brunckius exponit, quod vereor ut Graecum sit: certe omnibus, quos novi, tragicorum locis neutra significatione usurpatur ἀνολολύξαι et ἐπολολύξαι. V. Eurip. Troad. vs. 1000. Iphig. T. v. 1337. Med. vs. 1173. Sophocl. Electr. vs. 750. Aeschyl. Agam. vs. 1228. Choeph. vs. 932. et ἀνολολύξαι, Eurip. Helen. vs. 376. Aeschyl. Agam. vs. 1066. Haec me movent, ut verba Πρώτας δὲ Θήβας τῆςδε γῆς Ἑλληνίδος habeam pro varia lectione desumpta ex priore editione, et ut locum ita censeam continuandum:

Εὶς τήνδε σρῶτον ἦλθον Ἑλλήνων πόλιν. Κἀμεῖ ἀχόρευσα καὶ καταστήσας ἐμάς Τελετὰς ἴν' εἴην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς ἀνωλόλυξα, νεβρίδ' ἐξάψας χροός Θύρσον τε δοὺς εἰς χεῖρα κίσσινον βέλος.

Vs. 102.

Ένθεν ἄγραν θηφοτρόφοι Μαινάδες ὰμφιβάλλονται πλοπάμοις,

mss. E. G. habent  $\Im v \rho \sigma \sigma \phi \delta \rho \sigma \iota$ . Hoc, credo, fuit prioris editionis, mutatum posthac in  $\Im \eta \rho \sigma \tau \rho \delta \phi \sigma \iota$ ; illud generalius, hoc nostro loco accommodatius. Vs. 126.

Αμα δὲ βαπχεία συντόνω Κέρασαν ήδυβόα Φρυγίων Αὐλῶν πνεύματι, ματρός τε Ῥέας Εὶς χέρα Θῆπαν, πτύπον εὐάσμασι Βαπχᾶν.

Ald. πτύπον έν τ' άσμασι Βακχᾶν. Bonus sensus: Et sonabant inter cantus sive vociferationes Baccharum. Sed Strab. X, p. 469. καλλίπτυπον εὐασμα Βακχᾶν legit, quod referendum ad tympanum, βυρσότονον κύκλωμα τόδε vs. 124. Haec non dubito quin sint diversarum editionum. Vs. 150. habes:

''Αμα δ' επ' εὐάσμασιν επιβρέμει Τοιάδ' - δ' ίτε Βάκχαι, - Ω ίτε Βάκχαι. Post vs. 150. mss. E. G. addunt: ἐπὶ λιγεῖ ἡχει, quod videtur varia lectio diversae editionis esse ad illud ἐπ' εὐάσμασιν. Λιγὺς ἦχος est Baccharum, quas Attius in Bacchis, quae ex hac Euripidis fabula liberius translata est, iudice Scaligero (Coniectt. in Varr. p. 88 sqq.) vocat Acre crepantes melos. V. Fragmm. Scriver. p. 208. Deprehendas etiam vestigia Euripidis in hoc dramate Attii. Fragmm. p. 107. legimus,

Nam flóri crines vídeo ut propexí iacent.

Respicitur vs. 455.

Πλόκαμός τε γὰρ σοῦ ταναὸς, οὐ πάλης ὅπο, Γένυν παρ' αὐτὴν κεχυμένος, πόθου πλέως.

Duo sunt alia,

Deinde ab iugulo pectus glauco pampino obnixe oba texunt,

Et,

Tum sylvestres exuvias laevo pictas lateri accommodant. Voss. Castigg. in Att. p. 143. corrigit optime, Obnixe obtexunt. Pro v. sylvestres alii pecudum. Iunctis fragmentis fortasse legendum:

Deínde ab iugulo péctus glauco pámpino, Obníxe obtexunt: túm pecudum sylvéstrium Exúvias laevo píctas lateri accómmodant.

Simile vs. 694.

Καὶ πρῶτα μὲν καθεῖσαν εὶς ὤμους κόμας, Νεβρίδας δ' ἀνεστείλανθ', ὅσαισιν ἁμμάτων Σύνδεσμ' ελέλυτο καὶ καταστίκτους δοράς 'Όφεσι κατεζώσαντο λιχμῶσιν γένυν.

## Idem poeta Romanus:

Deinde ómnes stirpe cum íncluta Cadméide Vagánt matronae pércitae tumúltubus.

Vulgo tumultu, mutilo versu, quem mihi recte videor restituisse: alii aliter. Non dubito haec expressa esse de prologo Bacch. vs. 35.

Καὶ πᾶν τὸ Ͽῆλυ σπέρμα Καδμείων, ὅσαι Γυναῖχες ἦσαν, ἐξέμηνα δωμάτων. Ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμιγμέναι Χλωραῖς ὑπ' ἐλάταις ἀνορόφοις εἶνται πέτραις.

## Item haec:

(Chor.) Quis me iubilat?
(Bacch.) Vicinus tuus antiquus.
(Chor.) O Dionyse pater,
Optime viti'sator,
O Semela genitus
Euie!

## nonne sunt e vs. 575. Baccharum:

Χορ. Τίς ὅδε; τίς; πόθεν ὁ κέλαδος 'Ανά μ' ἐκάλεσεν Εὐΐον;

Διον. Ἰὼ πάλιν αὐδῶ Ὁ Σεμέλας ὁ Διὸς παῖς.

Χορ. Ἰὰ δέσποτα, δέσποτα, Μόλε νῦν ἁμέτερον ἐς ᢒίασον. <sup>5</sup>Ω Βρόμιε, Βρόμιε. Sed ut revertar ad rem, vss. 170 - 369. Codmus et Tiresias, pellibus induti et arman layrsis, invicem sese hortantur ad venerandum Bacchum, cui aetatem nihil morantes palam saltare volunt soli ex suis civibus, et tum inter se, tum cum Pentheo rege interveniente colloquentes, piam erga deum mentem ac reverentiam patefaciunt. Haec verosermocinatio meo quidem iudicio nonnullis locis interpolata est, licet eximia scena sit, numeris quoque maximam partem elegantibus scripta: tanta mihi in ea dubitationis materia oblata est. Initium Tiresias facit verbis his:

Τίς εν πυλαΐσι Κάδμον εκκαλεί δόμων, 'Αγήνορος παῖδ', ός πόλιν Σιδωνίαν Λιπων επύργωσ', άστυ Θηβαίων τόδε;

Confer Phrixi fragmentum ap. Schol. Aristoph. Ran. 1066. (Phoeniss. vs. 6.)

Σιδώνιόν ποτ' άστυ Κάδμος ἐκλιπών 'Αγήνορος παῖς ἵκετ' εἰς Θήβης πέδον.

Vs. 193. ait Cadmus:

Γέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ' εγώ, qui versus est ex Sophoclis Philocteta in Troia: v. Gell. XIII, 18. et Brunck. Fragmm.

Sophocl. vs. 274. Tiresiae verba sunt ad Pentheum:

Δύο γαρ, ω νεανία,

Τὰ πρῶτ' ἐν ἀνθρώποισι, Δημήτηρ θεά,
Γῆ δ' ἐστὶν, ὄνομα δ' ὁπότερον βούλει κάλει'
Ό δ' ἦλθεν ἐπὶ τὰντίπαλον, ὁ Σεμέλης γόνος'
Βότρυος ύγρὸν ποὰ εὖρε κεἰςηνέγκατο,
Θνητοῖς, ὁ παύει τοὺς ταλαιπώρους βροτούς
Λύπης, ὅταν πλησθῶσιν ἀμπέλου ῥοῆς.

Valde simile fragmentum inter Eurip. incert. tragg. XIV.

Έπεὶ τί δεῖ βροτοῖσι, πλην δυοῖν μόνοιν, Δημητρος ἀκτῆς πώματός Β' ύδρηχόου, "Απερ πάρεστι καὶ πέφυχ' ήμᾶς τρέφειν;

Quid quod et numeri negligentissime elaborati sunt, et pessime certe in hoc versu,

O δ' ήλθεν ἐπὶ τὰντίπαλον ὁ Σεμέλης γόνος, habente nec legitimam caesuram et pedum compositionem parum pulchram. Mox pergit vates vs. 288.

"Τπνον τε λήθην τῶν καθ' ἡμέραν κακῶν Δίδωσιν, οὐδ' ἔστ' ἄλλο φάρμακον πόνων. Οὖτος θεοῖσι σπένδεται θεὸς γεγώς, "Ωςτε διὰ τοῦτον τὰγάθ' ἀνθρώπους ἐχειν. Καὶ καταγελῷς νιν ὡς ἐνερράφη Διός Μηρῷ, διδάξω σ', ὡς καλῶς ἔχει τόδε. Έπεί νιν ήρπασ' ἐκ πυρος κεραυνίου Ζεὺς, εἰς τ' "Ολυμπον βρέφος ἀνήγαγεν νέον, "Ηρα νιν ήθελ' ἐκβαλεῖν ἀπ' οὐρανοῦ.

Ζεὺς δ' ἀντεμηχανήσαθ' οἶα δὴ θεός 'Ρήξας μέρος τι τοῦ χθόν' ἐγκυκλουμένου Αἰθέρος ἔθηκε τόνδ' 'Ομηρον ἐκδιδούς Διόνυσον 'Ήρας νεικέων. Μόνω δέ νιν Βροτοὶ τραφῆναί φασιν ἐν μηρῷ Διός, "Ονομα μεταστήσαντες, ὅτι θεῷ θεός "Ήρα ποθ' ὡμήρευσε, συνθέντες λόγον. Μάντις δ' ὁ δαίμων ὅδε' τὸ γὰρ βακχεύσιμον Καὶ τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολλὴν ἔχει. "Όταν γὰρ ὁ θεὸς εἰς τὸ σῶμ' ἔλθη πολύς, Λέγειν τὸ μέλλον τοὺς μεμηνότας ποιεῖ.

In hac Bacchi defensione non nimis dilucide explicata, quam Tiresias vss. 286-207. absurdam rationem reddit fabulae de deo in Iovis femore olim latitante! Infelix quidem etymorum investigator est poeta noster (v. Valck. Diatr. p. 62.), verum hic res, quae explicatur, multo minus est mira quam ea, qua explicatur. Quidni usus est Mero Indiae monte? Scilicet opinor, quod novas argutias proferre malebat. Neque haec sunt suo loco posita: extollitur Bacchi dignitas et utilitas, quod hominibus alimenta, diis libationes ministret, quod vaticinii auctor sit, quod ipsius Martis provinciam ex parte ornet: haec inter ex improviso intruditur ista grammatica diatribe nihil conferens ad reprimendam Penthei irrisionem (vs. 243.) non modo dubitantis, an Semela gnatus Iovis femore conditus, sed an filius Iovis sit,

patris beneficio vivus a coelesti flamma vindicatus (v. vs 26 sqq.). Num autem novo commento augetur honos dei? Immo amplior honos erat in Iovis femore gestatum esse. Et quid si chorus concedat, quod ieiuna Tiresiae narratione negatur? Chorus quidem mysteriis initiatus, quid verum in his rebus esset, quid secus, multo quam Tiresias melius debebat nosse: mirum foret, si Bacchicis initiatae mulieres vulgares fabulas canerent, vates non initiatus intimum sensum intelligeret et exponeret. Hoc igitur dubito an a maiore Euripide ita institutum sit: tamen in nostra fabula Baccharum coetus cantat haec (vs. 94):

Λοχίοις δ' αὐτίκα νιν δέξατο θαλάμοις Κρονίδα Ζεύς, Κατὰ μηρῷ δὲ καλύψας χρυσέαισιν συνερείδει

Περόναις πρυπτον ἀφ' ήμρας.

"Ετεκεν δ' άνίκα μοῖραι τέλεσαν ταυροκέρων Θέον, Στεφάνωσεν τε δρακόντων στεφάνοις ἔνθεν ἄγραν Θηροτρόφοι Μαινάδες ἀμφιβάλλονται πλοκάμοις.

Sic hi versus digerendi sunt, non ut vulgo; prior pars est decapodia Ionicorum a minore una serie continuatorum, in tertio pede longarum priore soluta in breves duas, in septimo vero brevibus duabus contractis in unam longam: de quibus decapodiis v. Bentlei. ad Hor. Carm. III, 12. et Hermann. Metr. §. 321. Altera pars est et ipsa decapodia, sic tamen ut decimi pedis ultima syllaba brevis sit pro

longa, ac proinde arsis ultimi huius Ionici a minore una cum adiecto spondeo efficiat dipodiam trochaicam, numerus vero Ionicus more vulgato desinat in Anacreonticum, cui deinceps additur integer choriambus per mutationem numeri, quam Graeci musici vocant μεταβολήν. Plane eodem genere usus est Aeschylus Pers. vs. 72 sqq. nisi quod uno trochaeo brevius metrum est:

Κυάνεον δ' ἔμμασι λεύσσων φονίου δέργμα δράποντος, Πολύχειρ παὶ πολυναύτης Σύριον δ' ἄρμα διώπων Έπαγει δουρικλύτοις ἀνδράσι τοξόδαμνον "Αρην.

Et in Bacchis quidem versibus iis, quos protulimus ex antistropha, in stropha accurate respondent hi ad eandem normam a nobis descripti:

Τά τε ματρός μεγάλας 'Οργια Κυβέλης θεμιτεύων, Ανὰ θύρσον τε τινάσσων κισσῷ τε στεφανωθείς Διόνυσον θεραπεύει.

"Ίτε Βάκχαι, ίτε Βάκχαι, Βρόμιον παϊδα Θεόν Θεοῦ, Διόνυσον κατάγουσαι Φρυγίων ἐξ ὀρέων Ἑλλάδος εἰς εὐρυχόρους ἀγυίας τὸν Βρόμιον.

Haec obiter. Eadem autem, quae in antistropha illa, sententia est vss. 523 sqq. ubi chorus de Baccho:

"Ότε μηρῷ πυρός εξ ὰθανάτου Ζεύς Το τεκών ήρπασε νιν τάδ ἀναβοήσας "Ιθ' 🕉 Διθύραμβ' έμαν " 💮 💮

"Αρσενα τάνδε βάθι νηδύν.

'Αναφανῶ σε τόδ', ὧ Βάκχιε, Θήβαις ονομάζειν.

In quibus duo mutavi, alterum, quod in unum versum coniunxi ea, quae vs. 2. leguntur, iubente Hermann de metr. p. 445. de antistrophico: alterum, quod idem feci in ultimo, qui vulgo in duos dispescitur imperitissime. Est trimeter choriambicus hypercatalecticus cum basi, ut in antistropha:

Τὸν ἐμὸν ἐντὸς ἔχει δώματος ήδη Βιασώταν.

Frequentes sunt choriambici hypercatalectici cum basi, licet nondum collecti. Minimus est monometer, h. e. Pherecratius. Eurip. Iphig. A. vs. 170.

Τᾶς κλεινᾶς ᾿Αρεθούσας.

Sequitur dimeter. Ibid. vs. 171.

'Αχαιῶν στρατιὰν ὡς ἐςίδοιμ' ἀν.

V. Sophocl. Oed. Col. vss. 696. 701. 709. 714. Trimeter est ibid. vss. 694. 699. (utroque enim loco bini coniungendi):

Έστιν δ' οἶον ἐγὼ γᾶς ᾿Ασίας οὐκ ἐπακούω. Et tetrameter ibid. vss. 192. 510.

Δεινόν μέν το πάλαι κείμενον ήδη κακόν, δ ξεῖν, ἐπεγείρειν. In quibus versibus omnibus nulla cernitur causa, quare numerus aptissime cohaerens vulgo non continuetur usque ad catalexin. Sed ut redeamus ad propositum, in utroque melico carmine, fabulam a Tiresia negatam tradente, nihil equidem video, quod correctorem prodat: igitur, nisi ipse maior Euripides parum circumspecte egerit, probabile est commentum istud de Baccho in aethere suspenso, a minore iniectum in Tiresiae sermonem esse, Bacchi vero laudes olim sic fuisse continuatas:

Οὖτος Ξεοῖσι σπένδεται Ξεὸς γεγώς "Ωςτε διὰ τοῦτον τ' ἀγάΞ' ἀνΞρώπους ἔχειν. Μάντις δ' ὁ δαίμων ὅδε΄ τὸ γὰρ βακχεύσιμον Καὶ τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολλὴν ἔχει,

aut similiter. Paullo post Tiresias vs. 306.

Έτ' αὐτὸν ὄψει κἀπὶ Δελφίσιν πέτραις Πηδῶντα σὺν πεύκαισι δικόρυφον πλάκα, Βάλλοντα καὶ σείοντα Βάκχιον κλάδον.

Singula verba, quamquam aliter iuncta, reperies in Fragm. Hypsipyl. ap. Schol. Aristoph. Ran. 1292.

Διόνυσος, δς θύρσοισι καὶ νεβρῶν δοραῖς Καθαπτὸς ἐν πεύκαισι Παρνασὸν κάτα Πηδᾶ χορεύων παρθένοις σὺν Δελφίσιν.

Mox Tiresias vs. 314.

Οὐχ ὁ Διόνυσος μὴ σωφρονεῖν ἀναγκάσει Γυναῖκας ἐς τὴν Κύωριν, ἀλλ' ἐν τῷ φύσει Τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν εἰς τὰ ωάντ' ἀεί. Τοῦτο σκοωεῖν χρή καὶ γὰρ ἐν βακχεύμασιν Οὖσ' ἢ γε σώφρων οὐ διαφθαρήσεται.

Primus versus non est versus: mss. duo omittunt  $\mu \dot{\eta}$ ; inde Brunckius:

Οὺχ ὁ Διόνυσος ἀφρονεῖν ἀναγκάσει,

et μη σωφρονεῖν habet pro glossemate. Valck. ad Phoeniss. vs. 397. scribit:

Οὐκ Εὐΐος μη σωφρονεῖν ἀναγκάσει:

An in hoc quoque diversitas ex duplice editione nata sit, valde dubium. Postremo hoc,

'Αλλ' ἐν τῆ φύσει

Τὸ σωφρονεῖν ένεστιν εὶς τὰ ωάντ'ἀεί,

sumptum esse de velato Hippolyto recte Valckenarius colligit ex coronati vs. 79. deque frigido οὖσ' ἢ γε σώφρων expositum est capite praecedenti. Et hactenus quidem Cadmus est pius divini nepotis venerator, quem neque imbecilla crura nec cani capilli retineant, quominus hedera cinctus thyrsoque instructus orgia celebret: Bacchi numen a Cadmo agnosci in prologo fatetur ipse deus vs. 30. Cf. inprimis vss. 198-209. Attamen, quum Cadmus ita insons esset, ut in eum coniiceretur

culpa inventi commenti de Bacchi divinitate, fati severitas postulabat, ut una cum impiis filiabus et cum sacrilego nepote Pentheo (vs. 26 sqq.) periret pater et avus sanguine coniunctus: neque vero haec poena est, sed ita fati leges iubent. Igitur ipse dicit vs. 1301.

Τοιγάρ συνήψε πάντας εὶς μίαν βλάβην, Υμᾶς τε τόνδε τ', ὅςτε διολέσαι δόμους, Κάμ', ὅςτις ἀτεκνος ἀρσένων παίδων γέγώς, Τῆς τῆς πόδ' ἔρνος, ὧ τάλαινα, νηδύος. Αἴσχιστα καὶ κάκιστα κατπανόν δ' ὁρῶ.

Longe aliter res est in iis, quae post lacunam (vs. 1328.) dicuntur, ubi et deus Cadmum accusat et ipse se fatetur sontem esse: ut Bacchus ad Agauen eiusque patrem:

Ταῦτ' οὐχὶ Ͽνητοῦ, inquit, πατρὸς ἐκγεγὼς λέζω, Διόνυσος, ἀλλὰ Ζηνὸς. εἰ δὲ σωφρονεῖν "Έγνωθ' ὅτ' οὐκ ἡθέλετε, τὸν Διός γόνον Εὐδαιμονοῖτ' ἀν σύμμαχον κεκτημένοι.

Ubi verba,  $T\alpha\tilde{v}\tau'$  où  $\chi\lambda$  etc. manifeste tangunt eorum impietatem, quod deum esse non crediderint: at hoc in solas filias, non in patrem cadit. Tamen respondet hic:

Διόνυσε, λισσόμεσθά σ', ήδικήκαμεν.

Cadmus profecto minime, qui et ipse ante vs. 1328., nempe vs. 1295. hoc imputat filiabus, quibus dicit,

θεὸν γὰρ οὐχ ἡγεῖσθέ νιν,

et vs. 300. de Pentheo.

Υμίν ἐγένεθ' όμοιος, οὐ σέβων θεόν.

Quinam igitur rursum vs. 1343. Cadmo et Agauae filiae dicere potest deus:

'Οψ' ἐμάθετ' ἡμᾶς' ὅτε δ' ἐχοῆν, οὐκ ἤδετε, quod uni convenit Agauae, Cadmo non item? qui vero ipse Agenorides respondere,

Έγνώκαμεν ταῦτ' ἀλλ' ἐπεξέρχει λίαν? Bacchus autem inferre,

Καὶ γὰρ πρὸς ὑμῶν, Θεὸς γεγὰς ὑβριζόμην? Iam poena Cadmo exilium imponitur scilicet integro et insonti, propter impietatem piam illam, versibus 170-360 ostentatam. Hoc cui non videatur οὐδέν πρὸς Διόνυσον? An primitivo tu auctori hoc imputaveris? Sed nisi lacuna esset, inquis, non tantae nobis hae difficultates viderentur: omnia plana forent, omnia et secum et cum Euripidis ingenio convenirent. Non credo: neque enim quid ea, quae interciderunt, ad recuperandam perditam rem facere possint, ullo modo intelligo. Numerorum quoque diversitas quaedam est in iis, quae ante lacunam leguntur, inprimis vs. 1188 sqq. atque iis, quae post eandem habes inde a vs. 1329. ubi sunt solutiores ac minus

elegantes. Est et longe alia de Cadmi exilio fama sive traditio, quam servavit Ovidius Met. IV, 562 sqq. etiam aliter igitur poeta, si volebat, argumentum disponere poterat. Quae omnia quum viderem, incidit suspicio, cui tamen parum tribuo, utriusque editionis confusionem in Bacchis haberi: inde ortam lacunam esse, et ex altera recensione remansisse. quae ante lacunam, ex altera, quae post eam leguntur. Simile accidit in Aristophanis Nubibus et Pluto: et eandem editionum confusionem in Demosthene statuit Taylorus, ad Or. de cor. cap. 6. et 9. audacter quidem, sed acute disserens. Nam orator hic unus est ex paucis prosae scriptoribus, qui operum correctam recensionem edidit; cui is, qui I. F. Fischeri sententiam probet, addet Xenophontem in Cyropaedia idem agentem. Et apud Demosthenem certe discrimen editionum ab ipso oratore profectum est; primo enim impetu esfusae et chartis exceptae orationes haud dubie multum differebant a recensione per otium curata, solita viri diligentia et adhibita lima. At his excussis age ad varias lectiones redeamus. Legitur vs. 449.

Πολλώς όδ' ώ'νης θαυμασίων ήκει πλέως.

Emenda θαυμάτων ex Mss. et Christ. pat. vs. 1660. Ibidem p. πολλών est φριπτών, quod

habeo pro varia lectione diversae editionis. Vs. 451.

Λάζυσθε χειρών τοῦδ' εν ἄρκυσιν γὰρ ἄν Οὐκ ἔστιν οῦτως ἀκὺς ὥςτε μ' εκφυγεῖν.

Ad v. λάζυσθε mss. E. G. adscriptum exhibent μαίνεσθε, quod quum nec librario nec glossatori tribui possit, an est ex priore editione transmissum, ubi plane alia legerentur? Vs. 708.

"Ακροισι δακτύλοισι διαμώσαι χθόνα.

mss. quidam λικμῶσαι. Hoc audacius: potest tamen fuisse in priore. Vs. 833.

Οὐκ ἀν δυναίμην Ξῆλυν ἐνδῦναι στολήν. Post hunc olim lectus alter:

"Αρρην πεφυκώς καὶ γένους εξ άρρενος.

V. cap. XXIII. unde colligo alia praeterea in ea confabulatione mutata esse, quoniam in priore editione non versibus singulis responsum ad singulos est: iis enim locis, ubi singulis versibus colloquuntur, non solent plures interponi uno tenore decurrentes, nisi urgente summa necessitate, ut in Phoeniss. vss. 910. 918. Porro vs. 887. rara dictio reperitur, δαρὸν χρόνου πόδα, irrisa ab Aristophane Ran. 100. quum olim posuisset Euripides in Alexandra, teste Schol., χρόνου πρόβαινε πόδα. Sed potest repetiisse ipse Euripides: imitationem esse vix putes. Vs. 1027.

Ως σὲ στενάζω, δοῦλος ἄν μὲν, ἀλλ' ὅμως Χρηστοίσι δούλοις συμφορὰ τὰ δεσποτών.

Hoc est e Medeae vs. 53.

Τέχτων ὸπαδὲ, πρέςβυ τῶν Ἰάσονος. Χρηστοῖσι δούλοις συμφορὰ τὰ δεσποτῶν Κανῶς πιτνοῦντα καὶ φρενῶν ἀνθάπτεται.

Cf. Helen. vs. 732 sqq. Sed quum Medeae vs. 55. omissus in Bacchis sit, mala inde nata sententia est: neque enim τὰ δεοποτῶν universe, sed tantum, ut in Medea habes, τὰ αντῶν κακῶς ωιτνοῦντα probo servo sunt συμφορὰ, et malignus fuerit servus, cui τὰ δεοποτῶν ἄωαντα sint συμφορά. Postremo, sed dubitanter, affero vs. 1177. ubi nunc est:

Τίς & βαλοῦσα πρῶτά γε;

Plutarchus enim Crass. p. 564. F. habet τίς ἐφό-νευσεν, Appianus Bell. Parth. p. 155. τίς ἐχόρενσεν, Plutarcho perperam descripto: prius nescio an ex diversa sit recensione.

Sunt praeterea alia minoris momenti, quae pudet in rem meam vertere. Ita Valckenarius Diatr.p. 178. Baccharum vs. 771. την ωανσίλυωον ἄμωελον Astydamantem dicit expressisse in verbis ap. Athen. II, p. 40. Β. την ἀκεςφόοον λύωης ἄμωελον: posses rem invertere: sed utrimque non liquet de imitatione. Idem censeo de vs. 367. (cf. vs. 508.)

Πενθεύς ὅπως μὴ πένθος εἰςοίσει δόμοις. quocum cf. Chaeremonis ex Penthco yersum ap. Aristot. Rhet. II, 23.

Πενθεύς ἐσομένης συμφορᾶς ἐπώνυμος. Nam ita et Theocritus XXXIII, 26,

Έξ όρεος πένθημα καὶ οὐ Πενθῆα φέροντες, et tam mediocri acumine opus erat ad inveniendum hoc, adeo ut inde nequeat imitatio argui.

His argumentis quid effecerim, aliorum iudicio relinguam: illud monere sufficiat, varietates, quas ego pro duplicis editionis indiciis habeo, non posse ab histrionibus profectas videri. Tamen ab his multa etiam in Euripideis mutata esse affirmavi iam primo capite: nunc illuc reducente orationis serie pauca libet adiicere. Nempe non eo valuit Lycurgea lex in tragicorum trium honorem excogitata, ut fabulas eorum agere ne liceret, quamvis ita intellexerit Scriptor passim ineptus Vitt. X Oratt. dicens, Ούκ εξείναι γάρ αὐτὰς ύποκρίνες θαι: quippe iste honor fuisset ex eo genere sane quam mirifico, quo Codrum cives decorarunt iubentes, ne post eum esset regium imperium: lex valuit eo potius, ne, quod fieri solebat frequentissime, interpolarentur a poetis parum scitis et ingeniosis, eareque scriba publicus debuit παραναγιγνώσκειν, h. e. dum agerentur fabulae argumenti cognati vel alioquin plagii suspectae, simul inspicere librum et legere, ut recte Gesnerus exponit l. l. cap. I. Vocabulum est forense, de quo v. Taylor. ad Demosth. de cor. p. 187. T. I. Appar. Reisk. Hoc igitur nihil impediebat, quominus triumvirorum fabulis, dum ipsas repraesentarent, actores mutationes quasdam immitterent. Fabularum autem recentiore Graecae antiquitatis aetate actarum exempla haud sunt rara. Non dicam de productis apud Alexandrum dramatis, non de Parthorum rege annis CCCL. post obitum poetae Bacchas Euripidis inter epulas sibi repraesentari a Graecis histrionibus iubentis (v. Plutarch. Crass. p. 564. E. et inde Appian. Bell. Parth. p. 155. Polyaen. Strategg. VII, 41.): Aeschinis et Demosthenis temporibus actae Athenis, si raro Aeschyli, at frequentissime Sophoclis et Euripidis tragoediae sunt: neque ullum invenitur in horum oratorum operibus vestigium legis earum actionem interdicentis histrionibus. Illud apparet vel ex Plutarchi vita Demosthenis, ubi Satyrus histrio Demosthenis orationem emendaturus (cap. 7.), 'Αλλ' έγώ, inquit, τὸ αἴτιον ὶάσομαι ταχέως, ἀν μοι τῶν Εὐριωίδου τινὰ ρήσεων ή Σοφοκλέους έθελήσης είωειν ἀπὸ στόματος: nisi illae ea tempestate agi solitae es-

sent, histrio alias fabulas ad meditandum proposuisset. Archiam in Sophoclis Antigona Creontem egisse non obscure significatur cap. 28. coll. 29. eum dico, qui Demostheni causa mortis fuit. Aeschines iuvenis Sophoclis Oenomaum (cf. Brunck, Fragmm.) egit, quod ei exprobrat adversarius, non quod illicitum fecerit, sed quod vilissimorum histrionum consortio usus sit. V. Demosth. de cor. c. 55. ubi et Cresphontis, Euripidei puta, et Creontis fit mentio. Hecubam quoque Euripidis egit Aeschines: v. ibid. c. 80. Desinam in memorabili Demosthenis loco περὶ παραπρεσβείas p. 418, T. I. ed. Reisk guem adscribam integrum. Dicit de aequaevis sibi histrionibus et de Aeschine: 'Αντιγόνην δέ Σοφοκλέους πολλάκις μεν Θεόδωρος, πολλάκις δε Αριστόδημος ύποκέκριται, εν ή πεποιημένα λαμβεῖα καλώς καὶ συμφερόντως ύμιν πολλάκις οὖτος εἰρηκώς, καὶ ἀκριβῶς εξεπιστάμενος παρέλιπεν. ἴστε γὰρ δήπου τουθ' ότι εν άπασι ποις δράμασι τοις τραγικοῖς εξαίρετον εστιν ώς περ γέρας τι τοῖς τριταγωνισταίς, τὸ τοὺς τυράννους καὶ τοὺς τὰ σχήπτρα έχοντας εἰςιέναι. ταῦτα τοίνυν ἐν τῷ δράματι τουτῷ σκέψασθε ὁ Κρέων Αἰσχίνης οία λέγων πεωσίηται τῷ ποιητῆ. His tamen recentioribus temporibus ab histrionibus aut nihil aut paucissima mutata esse puto.

Iam ex iis, quae proposui, colligo non ita integra Euripidis esse opera, quam vulgo putantur, sed tamen cautissime versandum esse in pervestigando. Ita qui opera primi Euripidis tragici, cuius apud Suidam duodecim dramata memorantur, Nostri fabulis immixta putet esse, mihi videretur ridiculus. Non tam antiquum Euripidea colorem habent, illi ut vel una scena ex his possit tribui. A claris nominibus, a Sophocle celebri, a celebri Euripide, tragicum hoc utrumque genus coepit nobile haberi: vetustioris Euripidis, qui ante Nostrum vixit, non tanta fama est, ut eius fabulae Alexandrina tempora attigisse videantur. Ne tertii quidem, nisi Rhesum aut Orestam ei tribuas, praeter has correctiones patrui tragoediarum tulit quidquam aetatem.







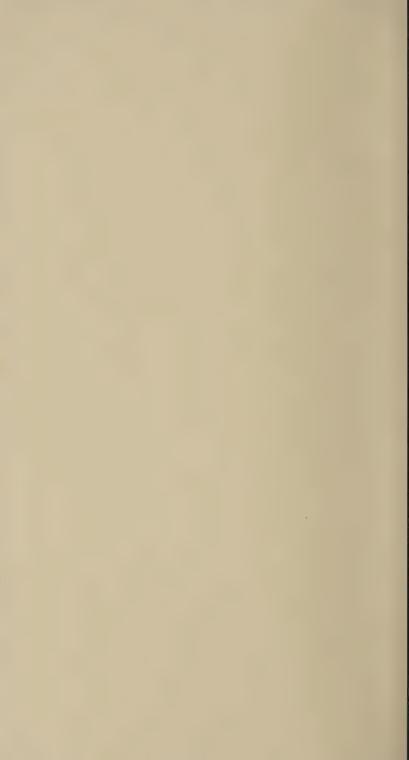

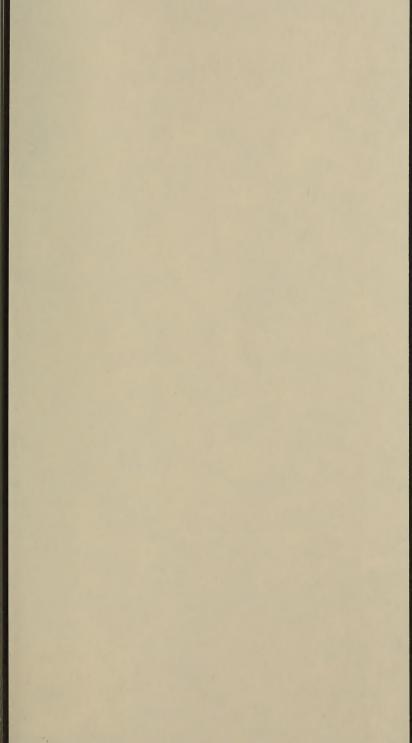





